

NÚM. 16.156 Domingo **28 JULIO 1.50 EUROS** 



**GP BÉLGICA** LECLERC SALDRÁ DESDE LA POLE



BARÇA AL CLUB LE CONSTA QUE A NICO LE HACE MUCHA ILUSIÓN VENIR

## EL BARÇA TIENE FE EN EL FICHAJE DE NICO

La oferta del PSG dobla la propuesta económica al jugador, pero siguen siendo optimistas



TENIS 7-6 (4) Y 6-4

NADAL Y ALCARAZ **EMPIEZAN** CON VICTORIA



BALONCESTO AUSTRALIA 90-ESPAÑA 82

**AUSTRALIA** COMPLICA LAS COSAS A 'LA FAMILIA'

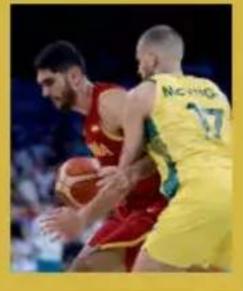

clínicas the DISFUNCIÓN ERÉCTIL- EYACULACIÓN PRECOZ 937 37 91 71 thetest.es Gran Via de les Corts Catalanes, 649, Barcelona

REP. DOM., 3-ESPAÑA,1 FERMÍN Y BAENA SITÚAN A ESPAÑA EN CUARTOS

## BARGA



#### MERCADO CONFÍAN EN SU VOLUNTAD DE VESTIR DE AZULGRANA

El FC Barcelona no tiene aún la respuesta, pero se espera que no pase de mediados de la semana que viene. La oferta del PSG dobla la propuesta económica al jugador

DÍDAC PEYRET Barcelona

Nico Williams sigue dándole vueltas a su futuro, mientras el Barça ya tiene la gira de Estados Unidos en la cabeza. Con solo 22 años, se encuentra ante la gran decisión de su carrera y se está tomando su tiempo antes de dar el paso definitivo. Al Barça le gustaría conocer ya su postura, pero mantiene el optimismo de poder lograr el 'sí' del delantero.

Al club le consta que a Nico le hace mucha ilusión venir. Así se lo manifestó el entorno del futbolista hace solo unas semanas. Y a eso, a esa voluntad del delantero de venir, se aferra el Barça. En el club reconocen que aún no tienen una respuesta de Nico, pero confian en que no pase de mediados de la semana que viene. Ahora mismo, más allá de la presión que pueda hacer el Athletic para que no se marche este verano, lo que más preocupa es la irrupción del PSG en los últimos días. Los franceses aprietan al delantero con su arma más contundente: el dinero.

Su propuesta económica casi dobla la ficha que le ofrece el Barça.

Los franceses no solo están en condiciones de pagar ya la cláusula, también pueden mejorar su contrato y mejorar las condiciones con la prima de fichaje. Es decir, si Nico apuesta por el Barça será renunciando a mucho dinero. Luis Enrique es otro de los factores que tiene el PSG para convencer al futbolista. Pero no todo juega a favor de los franceses: el bajón mediático de la Ligue 1, tras el adiós de jugadores como Neymar, Messi y Mbappé, no es el mejor reclamo. Y, además, en el vestuario del Barça cuenta con jugadores muy cercanos que conoce de la selección como Lamine, Balde, Ansu, Pedri, Gavi o Fermín, con los que mantiene una gran relación. El caso de Lamine es el más especial. Su experiencia conjunta en la Eurocopa ha hecho que se hayan hecho inseparables. Tanto es así que estos días se les ha visto compartiendo vacaciones en Marbella. Esa complicidad de carácter se tradujo en el campo, donde demostraron ser una de las duplas más talentosas del campeonato.

MÁS QUE UN REFUERZO En Alemania se convirtieron en dos



## Confianza total en Nico

de los jugadores que más atención despertaban. También en dos figuras mediáticas y globales. El Barça es consciente de que el fichaje de Nico sumaría en muchos sentidos. En primer lugar sería clave para la propuesta de Flick de jugar con dos extremos agresivos. Pero no solo eso: Lamine y Nico han demostrado formar una sociedad que los hace mejores a los dos. El gol de la final ante Inglaterra es un gran ejemplo. El Barça daría un salto futbolístico, pero también sería un fichaje de los que, en argot de Laporta, impulsan el círculo virtuoso. Su llegada sería un chute de ilusión

#### **LAS CLAVES**

1

El extremo izquierdo deshoja la margarita y espera dar una respuesta definitiva en los próximos días

2

Al Barça le preocupa la oferta salarial que le ha ofrecido el PSG, puesto que es mucho más generosa que la culé

3

Desde la dirección deportiva están convencidos de que su fichaje daría un salto cualitativo a la plantilla

para el barcelonismo, pero también serviría para poner al Barça espera u respuest inminen de Nico para juntaría a los dos cromos más mediáticos de la selección más elogiada.

En la dirección deportiva están convencidos de que el fichaje de Nico daría otra dimensión al equipo e impulsaría las expectativas del barcelonismo. Es por eso que la prioridad del equipo es esperar al delantero antes de afrontar otros fichajes.

Nico Williams se ha convertido en el gran objetivo. A partir de ahí se

abren varios escenarios. Si el fut-El Barça espera una bolista se decide por la opción del respuesta Athletic Club o el Paris Saintinminente Germain, el Barça tratará de fichar a Dani Olmo como Plan B. Pero si logra el 'sí' del menor de depositar su clausula los hermanos Williams, no renunde rescisión ciará a traer al jugador del Leipzig. en LaLiga del que se valora su gran // EFE polivalencia.

> Olmo puede jugar en la posición de Nico, extremo izquierdo, pero también puede hacerlo de mediapunta, extremo derecho o incluso de falso 'nueve'. Con los dos en el equipo, el Barça tendrá los jugadores que "ganan partidos" que reclama Hansi Flick.



El local está situado en la playa de El Pinillo y ofrece un espacio exclusivo a sus usuarios, con una propuesta musical y de ocio diurna inigualable en la ciudad. En este sentido, la paEL AZULGRANA Y EL VASCO SE ENTIENDEN MUY BIEN TANTO DENTRO COMO FUERA DEL TERRENO DE JUEGO, COMO SE VIO EN LA EURO

reja de moda ha disfrutado de los más de seis espacios que ofrece Opium Beach Club Marbella con sus más allegados, disfrutando de hamacas en la playa, mesas VIP, camas balinesas y diferentes espacios especialmente pensados para aprovechar al máximo una experiencia única.

al máximo una experiencia única. Seguramente los dos amigos habrán hablado estos días del futuro de Nico Williams. El jugador del Athletic se ha convertido en el gran objetivo del Barça este verano para reforzar su delantera y trasladar las bandas que han causado furor en la Eurocopa primero al Olímpic de Montjuïc y después al Spotify Camp Nou. El presidente del Barça, Joan Laporta, ya explicó el jueves en la presentación de Hansi Flick que el club está en disposición de afrontar grandes fichajes y Nico Williams ya tiene una oferta azulgrana.

Todo está en manos ahora del jugador, pues el Barça sabe que deberá pagar su cláusula de rescisión, situada en 58 millones de euros. Nico debe decidir su futuro en los próximos días. Además de la oferta azulgrana, también el PSG de Luis Enrique ha mostrado interés por él con una propuesta superior, mientras desde el Athletic presionan para que el jugador cumpla su contrato y permanezca en San Mamés.





Nico y Lamine, de receso en tierras andaluzas

AMISTAD EL CULÉ ESPERA COMPARTIR VESTUARIO CON ÉL

## Vacaciones con Lamine en Marbella

La relación entre el canterano y el del Athletic Club va más allá del terreno de juego y se les vio compartir relax en la Costa del Sol

S.B. Barcelona

#### TRANSFERIBLE EL CENTROCAMPISTA TIENE LA PUERTA ABIERTA

## El Barça tantea a Gündo

Las lesiones de Ronald Araujo, Frenkie de Jong y Ansu Fati han dado al traste con las previsiones realizadas en materia de salidas por parte del club, que ahora necesita buscar alternativas para reforzar la plantilla blaugrana

IVAN SAN ANTONIO

Barcelona

El Barça lleva tiempo planificando de qué manera poder ir al mercado de fichajes de verano con normalidad. Aún sigue lejos de que las piezas encajen, pero parte del trabajo sí está hecho, sobre todo por parte de Deco, que ha mantenido las reuniones necesarias (y sigue haciéndolo) para que los objetivos que tiene en mente para reforzar la plantilla de Hansi Flick no pierdan la paciencia. Dos son los futbolistas prioritarios: Dani Olmo y Nico Williams.

#### **LESIONES INESPERADAS EL**

problema es que el club, por su parte, sigue sin hacer los deberes económicos en cuanto a lograr los ingresos necesarios para tapar el boquete que dejó el impago de la venta parcial de Barça Vision. Laporta dijo durante la presentación de Flick que "podemos hacer frente a estas operaciones y con garantías". Sin embargo, el tiempo pasa y la entidad sigue sin anunciar la fórmula para que eso sea posible. A medio camino del trabajo en los despachos de la zona noble y los despachos deportivos, está el límite salarial, que depende de las salidas, imprescindibles para, además de dejar hueco para nuevos contratos, también ingresar dinero en caja para fichar.

Los nombres subrayados en rojo con los que se contaba para ello se han ido cayendo uno tras otro, lo que ha obligado a tacharlos de la lista de posibles ventas con las que contaba el Barça. Ahí están



los nombres de Ronald Araujo y Frenkie de Jong, pero también el de Ansu Fati y Raphinha. De todos ellos, el único que sigue en la rampa de salida, aunque sin que el jugador tenga la más mínima intención de salir, es el brasileño. El resto están lesionados.

**POCAS ALTERNATIVAS** Es por ello que el club se ha visto obligado a buscar alternativas en la plantilla y el nombre más adecuado que han encontrado para ello es el de Gündogan. El internacional alemán cumple todos los requisitos para ser una de las salidas que, como así está sucediendo, contempla el Barça. Hace algunas semanas, SPORT ya explicó que Flick, por mandato de la entidad, sondearía a Ikay para conocer sus intenciones de cara al futuro inmediato. La primera vez que se verán las caras será este mismo domingo 28 de julio, cuando el futbolista se una directamente a la gira de la la primera plantilla del Barça en Estados Unidos.

OATAR Y ARABIA Antes, el futbolista ha visto cómo varios medios han deslizado la llegada a las oficinas del Barça de dos ofertas para hacerse con Gündogan. La primera, procedente de Qatar, la avanzó TV3. El club de destino sería el Al-Sadd, mientras la segunda sería de Arabia Saudita. De hecho, no sería la primera vez que este país se interesa por Ilkay, puesto que el pasado verano ya tuvo la opción de firmar por el Al-Ittihad antes de aterrizar en Barcelona.

Sea como sea, el Barca ve en el centrocampista la oportunidad que ha perdido con De Jong o Araujo, de ahí que en los últimos días las noticias sobre una posible salida se hayan multiplicado. Tiene cierta lógica porque su llegada se produjo sin que mediara traspaso y, además, su ficha es importante.

**ES URGENTE LOGRAR** SALIDAS Y EL CLUB DESLIZA OFERTAS DE QATAR Y ARABIA SAUDÍ PARA SONDEAR UN POSIBLE TRASPASO

#### **ILKAY TIENE CONTRATO** HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 CON OPCIÓN A UNA TERCERA **TEMPORADA COMO BLAUGRANA**

Gündogan podria ser uno de los futbolistas traspasados para hacer caja este verano // EFE

Por otro lado, fue uno de los mejores futbolistas del Barça la pasada temporada. Sus números así lo acreditan, tanto en lo que se refiere a goles aportados como, sobre todo, en asistencias. En 51 encuentros, Gündogan anotó cinco tantos y dio 14 asistencias. Y es que durante gran parte de la temporada ejerció en el doble pivote. Ilkay tiene en mente cumplir el contrato firmado hace un año y le motiva jugar en el nuevo Camp Nou. Tiene contrato hasta 2025 con opción a otro año más.

#### Reencuentro en la gira con Hansi Flick

El compromiso de Gündogan con el proyecto de Hansi Flick es total. De hecho, se conocen desde hace tiempo y ambos tuvieron algún contacto mientras se negociaba la llegada del técnico alemán al banquillo blaugrana. Futbolista y entrenador mantienen una buena relación desde que coincidieran en la selección alemana. Hansi, de hecho, dio el brazalete de capitán de la 'Mannschaft' al jugador en el Mundial de Qatar y en Alemania, en la

pasada Eurocopa, siguió luciéndolo. Ilkay se incorpora este domingo a la gira por Estados Unidos directamente, sin pasar por Barcelona ni formar parte de la expedición. Será en Orlando donde podrá charlar cara a cara con su nuevo entrenador y, aunque las intenciones del club parecen claras, las del jugador y las del propio Flick van en otra dirección porque la voluntad es la de volver a trabajar juntos la próxima temporada.



SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 BARCA

DESDE



Todibo interesa a la Juventus y el Barça podría ingresar algo de dinero // EFE

TRASPASO LOS AZULGRANAS, PENDIENTES

## La Juventus, con todo a por Todibo

El francés apunta a ser fichaje del club turinés, con el Barça, atado a un porcentaje de una futura venta, muy atento

FERRAN CORREAS

Barcelona

El fichaje del que fuera defensa centra del FC Barcelona Jean Clair Todibo por la Juventus de Turín está muy cerca. Según explicó ayer el periodista especializado en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio, el representante del central francés viajó hasta la capital piamontesa para reunirse con Cristiano Giuntoli, director deportivo del club 'bianconero', y acabar de cerrar el traspaso del todavía defensa del Niza.

De este posible traspaso sigue muy pendiente el Barça, pues cuando el jugador francés abandonó definitivamente la disciplina azulgrana para recalar en la Ligue 1 de la mano del Niza en el 2019, el club catalán aceptó la operación a cambio de reservarse el 20% de una futura venta.

La Juventus ofrece ahora un contrato a Todibo por cinco temporadas que el central galo está dispuesto a aceptar. De hecho, según explican en Italia, el Niza prefería traspasar a Todibo a algún club de la Premier League que se ha interesado por Jean Clair, pues las ofertas eran más atractivas para el club francés, pero el futbolista solo quiere ir a la Juventus.

#### **EL BARÇA, PERJUDICADO** Este

hecho no resulta gratuito para el Barça, pues se verá perjudicado a corto plazo. Si Todibo hubiera acep-

#### **EL NIZA PREFERÍA** TRASPASAR A TODIBO A LA PREMIER LEAGUE, PERO EL FUTBOLISTA **SOLO QUIERE IR A** LA 'VECCHIA SIGNORA'

tado marcharse a Inglaterra, el Niza hubiese recibido los 35 millones por los que pretende cerrar el traspaso de forma inmediata, ya que los clubes interesados estaban dispuestos a que se tratara de un fichaje definitivo de cara a esta misma campaña.

En cambio, el traspaso a la Juventus seguirá una forma más alambicada. La intención del club italiano es

que el Niza acepte que durante la temporada 2024-25 Todibo juegue en calidad de cedido, incluyendo en el contrato una opción de compra obligatoria que se haría efectiva a partir del 30 de junio de 2025.

Este detalle motivaria que sería entonces cuando el Barça recibiría los ingresos de la operación, unos siete millones de euros, que es la suma que le correspondería del 20% de una futura venta que se reservó cuando traspasó al central al Niza.

#### INGRESOS NO TAN 'EXTRA'

Teniendo en cuenta que el Barça intenta ajustarse al 'fair play' económico que demanda la Liga y así poder fichar aplicando la regla del 1:1, esos ingresos adicionales ayudarían a acercarse a estos parámetros.

La entidad blaugrana necesita revertir esa situación para poder ir al mercado de fichajes con mayor libertady, sobre todo, para poder inscribir a todos los futbolistas que tiene en plantilla. Y, por supuesto, obtener unos últimos ingresos por un jugador que le costó un millón de euros y ya le ha reportado, entre traspaso y cesiones, 12 millones.

## Flick, no aprendas DENTRO castellano

a confesión final de Hansi Flick en su primera rueda de prensa como entrenador del Barça demuestra que todavía no le han explicado todo lo que rodea al Barça. A la pregunta de nuestro colega Xavi Torres, el técnico alemán reconoció que no sabía qué era el entorno. Lleva poco en Barcelona, pero antes de su intervención alguien le debería haber informado mejor. Entre otras cosas, porque fue Johan Cruyff quien situó este vocablo en el día a día del abecedario azulgrana y también porque tarde o pronto le afectará. Flick solo tiene un remedio para evitar que le suceda como a Xavi y se vea superado por todo lo que debe afrontar el entrenador del Barça. La única solución es que no aprenda ni una palabra de castellano. Solo así seguirá viviendo feliz. Y solo así podrá continuar afirmando que todo la entidad está a su servicio, que todo el mundo le quiere, le ayuda y confía en él.

Uno tiene la sensación de que solo le han explicado las bondades del Barça y que nadie le ha informado de la delicada situación del club. No es de extrañar. El propio discurso del presidente Laporta sigue siendo muy optimista. Quizá hagan bien escondiéndole la realidad,



Laporta y Flick, en la presentación del alemán // DANI BARBEITO

#### Vivir ajeno a la realidad puede darle un tiempo de felicidad, pero el entorno azulgrana no descansa nunca

pero deberían empezar a prepararle para evitar que le pille de sorpresa este tipo de preguntas.

Es cierto que el técnico alemán, sin haber hecho nada y sin pronunciar ni una sola palabra en español, transmite una cierta ilusión, pero no estaría de más que supiera dónde se ha metido. Vivir ajeno a la

> realidad puede darle un tiempo de felicidad, pero el entorno azulgrana no descansa nunca.

Esta semana el Barça volverá a competir en Estados Unidos con notables bajas, pero ya deberíamos apreciar los primeros cambios que aportará el técnico alemán. No son partidos sencillos, con un clásico incluido, así que mejor-

> que le expliquen la verdadera situación del Barça antes de que vuelva a quedarse sin respuesta ante otra pregunta tan ingenua como la del entorno. Bueno, quizá no sea tan ingenua...

JOAN VEHILS

DIRECTOR DE SPORT

GIRA AMERICANA PRETEMPORADA AZULGRANA

## El Barça de Hansi Flick pone rumbo a Estados Unidos

El conjunto azulgrana llegará este domingo a Orlando, Florida, para comenzar su recorrido preparatorio en suelo norteamericano con los amistosos que disputará ante el Manchester City de Guardiola, el Real Madrid y el Milan

FERRAN CORREAS

Barcelona

Tras más de dos semanas entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el nuevo Barça de Hansi Flick pondrá hoy rumbo a Estados Unidos para iniciar una nueva gira de pretemporada que acabará el 6 de agosto con la disputa de un amistoso ante el Milan. Antes, los azulgranas se enfrentarán a dos rivales muy exigentes como son el Manchester City y el Real Madrid.

FRENKIE, GAVI, PEDRI, ARAUJO Y ANSU FATI SERÁN BAJA POR LESIÓN; LAMINE YAMAL Y FERRAN NO ESTARÁN POR DESCANSO

## LOS AZULGRANAS JUGARÁN EL PRIMER AMISTOSO ANTE EL CITY DE PEP EN EL CAMPING WORLD STADIUM DE ORLANDO

La gira de este 2024, de todos modos, será un tanto descafeinada. pues el Barça viajará a tierras americanas con muchas bajas. Se quedarán en la Ciutat Esportiva recuperándose de sus respectivas lesiones Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Ronald Araujo y Ansu Fati, mientras siguen de vacaciones y no volverán al trabajo hasta después de la gira Lamine Yamal y Ferran Torres. Sí estarán en Estados Unidos Koundé, Gündogan y Raphinha, aunque los tres se unirán a la expedición ya en tierras americanas. Serán baja también los tres futbolistas que están disputando los Juegos Olímpicos con la selección española: Fermín, Eric Garcia y Pau Cubarsí.

El Barça se entrenará este domin-

Spotlfy

go y Flick dará después la lista de convocados, en la que no habrá ninguna novedad, pues el club azulgrana sigue todavía sin fichar a la espera de llegar a la regla del 1:1 y de otras decisiones para ir concretando el interés mostrado por jugadores como Nico Williams y Dani Olmo. También sigue el Barça a la espera de saber el futuro de Joao Cancelo y Joao Félix.

LA EXPEDICIÓN En la lista estarán: Ter Stegen, Iñaki Peña, Balde, Iñigo Martínez, Christensen, Koundé, Oriol Romeu, Gündogan, Vitor Roque, Lewandowski y Raphinha. También los futbolistas que han regresado de cesión como Pablo Torre, Julián Araujo, Álex Valle y Lenglet. A todos ellos se unirán un buen número de jóvenes. Muchos han estado entrenando a las órdenes de Flick estas semanas y el alemán será quien acabará eligiendo. Nombres como los de Astralaga, Héctor Fort, Marc Casadó, Pau Víctor, Marc Bernal, Noah Darvich, Mika Faye, Gerard Martín y Unai tienen plaza segura en la gira. Hansi Flick tendrá las primeras pruebas internacionales para poder confeccionar 'su' Barça // FCB LOS RIVALES DEL BARÇA





M. City 31/07 01.00 H



Real Madrid 04/08 01.00 H



AC Milan 07/08 01.30 H

**ACTOS Y PARTIDOS** La expedición, que debe partir desde el Aeropuerto de Barcelona a las cuatro de la tarde, estará encabezada por el presidente Joan Laporta, que estará acompañado por algunos directivos. Xavi Puig, Ferran Olivé, Joan Soler y Mikel Camps viajarán a Estados Unidos junto también a un nutrido grupo de ejecutivos. Todos ellos serán protagonistas en diferentes actos institucionales, destacando el acto conmemorativo de la Gira de 1937 que se hará el 4 de agosto en el Hamilton-Metz Field de Brooklyn.

La primera parada de la gira será Orlando. Los de Flick se entrenarán el lunes en doble sesión en las instalaciones de la University of Central Florida y el martes jugarán ante el City de Pep Guardiola en el Camping World Stadium. El miércoles volarán a Baltimore y establecerán su cuartel general en Annapolis. Desde allí viajarán el sábado 3 de agosto a New York, donde aquel mismo día se enfrentarán al Real Madrid en el Metlife Stadium. Al día siguiente, regresarán a Baltimore para seguir ejercitándose en las instalaciones de la Naval Academy US, allí donde se rodó la película 'Oficial y Caballero'. El día 6, tercer partido ante el Milan en el M&T Bank Stadium y regreso a Barcelona. Estos serán los primeros test oficiales internacionales donde el nuevo entrenador del FC Barcelona podrá ver en acción a sus jugadores, todo tras el primer amistoso local ante el Olot, donde los blaugranas ganaron 1-0.

SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 PUBLICIDAD 7

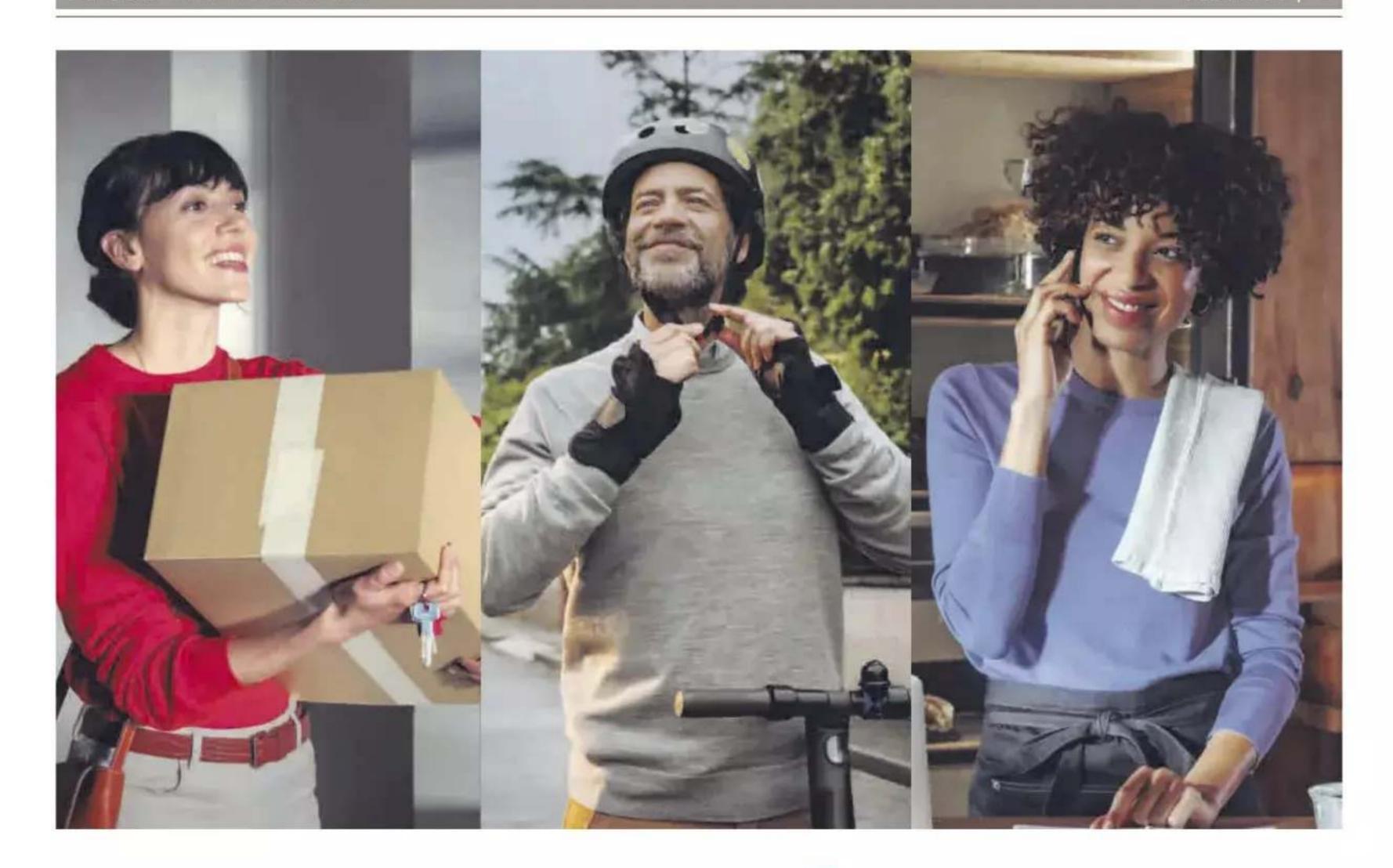

# A por todo, todo y todo

En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo *y todo*.



LA ENTREVISTA RICARD FONT, PORTAVOZ SUMA BARÇA

## "El Barça debe cambiar su mode

Alejados del ruido, del titular fácil y de las frases altisonantes, una nueva plataforma azulgrana intenta fomentar el debate en busca de soluciones a la crisis generalizada que aseguran padece el Barça



**TOMÀS ANDREU** 

Ricard Font se ha erigido en el rostro visible de Suma Barça. Una nueva plataforma azulgrana con vocación inicial de fomentar el debate sobre el presente y futuro de un Barça que vive momentos compli-

#### Primera pregunta obligada: ¿cómo os ha recibido el barcelonismo en estos días iniciales?

cados en todas sus estructuras.

Muy contentos porque la gente se ha aproximado a nosotros para hacerse socio de Suma Barça. Muchas personas han querido comprometerse, que eso es importante y difícil en este momento. Además, nos han dicho que ya era hora que hubiese una plataforma, un espacio donde participar sin ser de unos o de otros. O en contra de unos o en contra de otros. El Barcelona lo que necesita hoy es sumar y construir un proyecto de futuro. La gente quiere saber qué somos, cómo nos vamos a comportar y qué vamos a hacer los próximos meses.

#### Nacéis con un sello diferente, proclamando transversalidad y con un espíritu crítico al valorar el estado del club.

Hay tres elementos fundamentales que debemos tener en cuenta. Hoy el Barça no es un club que sea capaz de atraer talento, de atraer personas, de atraer incluso ideas. ¿Por qué? Pues, porque la gente en este momento no está por sumarse a construir Barça. Y eso tiene un precio. Cuando tienes 300 millones de personas que son seguidores y tienes más de 100.000 socios, cuando tienes mucha gente que podrían aportar cosas y no quieren

La gente no se acerca al club a aportar ideas y soluciones porque tiene miedo

#### Vender patrimonio a corto plazo es la avanzada a la quiebra de cualquier empresa y queremos revertirlo

estar, es que hay un problema.

#### Una desconexión preocupante.

Aquí hay miedo. Existe una sensación de que no me quiero meter en estos temas. Este es el primer problema que debemos solucionar.

#### ¿Y los otros problemas detectados?

Los otros dos problemas hacen referencia a una transición desde el punto de vista deportivo. Aquí siempre hablo del post-Messi sin Neymar. Es decir, sin un jugador franquicia, sin un jugador líder de este equipo. Xavi hablaba del equipo en construcción y yo voy más allá. Es un equipo que necesita tener un nuevo liderazgo compartido o un liderazgo claro. Esto no se ha producido.

Y el tercer elemento es la parte económica. No se puede seguir gestionando como siempre. Hay clubes a nivel europeo que están cambiando un modelo de negocio en favor de un negocio de entretenimiento, un negocio polideportivo, un negocio ligado a las plataformas también audiovisuales, un negocio global. Cuando nuestros hijos están más pendientes de lo que hace el City, Liverpool, Dortmund o lo que hace el Bayer Leverkusen, alguna

cosa sucede. Esto indica un cambio de modelo y requiere otra estrategia económica y deportiva.

#### ¿Por qué solo una plataforma y no una alternativa electoral?

Porque queremos hablar de todo de manera abierta para que todo el mundo, sin tenerse que mojar directamente por una candidatura o por una persona, pueda participar de los debates. Queremos hacer un debate sobre cómo organizar la gobernanza del Barça. Si viene alguien para decirnos que somos una candidatura, pues parece que nos cerramos a que algunas personas pueden participar. Y el objetivo es que participe todo el mundo.

#### Pues, se diría que tienen trabajo por delante.

Vamos a empezar a hacer rutas por toda Catalunya para hablar con los socios y aficionados y que nos puedan decir lo que piensan para re-





SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024

## lo de gestión"





Ricard Font saludó a Joan Vehils, director de SPORT, ante la mirada de Josep Maldonado // VALENTÍ ENRICH

posnables de todo. Pero no por nada, porque hay transiciones que son normales. La transición post-Messi no tiene nada que ver con los directivos que ha habido en el Barça, sino que Messi tenía una fecha de caducidad y había que afrontarla. Y, seguramente, no hemos tenido suerte en afrontarla porque en su momento se fue Neymar y no hemos encontrado un sustituto.

Clubes como el City, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Dortmund, Liverpool, PSG o Real Madrid han hecho un modelo de negocio pensado para su club. Y nosotros, no. Y eso es algo de hoy, no de ayer. Yo escuchaba a Laporta este campo podamos generar ingresos y financiarlo. Este campo nuevo debe ser una gran oportunidad de futuro.

#### Campo nuevo, ¿y gestión deportiva renovada?

En este tema somos claros y apostamos por el modelo clásico del 7-4 o 8-3. Quiere decir siete o ocho futbolistas criados en La Masia y el resto, cracks que marquen las diferencias.

#### En estos últimos años, el club ha perdido jugadores clave, directivos, ejecutivos...

Eso es uno de los elementos fundamentales que para nosotros es importante revertir. Se necesita una para que alguien se remangue y se ponga a trabajar buscando soluciones y el máximo de activos posibles.

#### ¿Se os puede calificar como críticos con Laporta pero no antilaportistas?

Vamos a quedar con la gente del equipo de Laporta o con Laporta, con quien sea, seguro que nos veremos. Les vamos a explicar nuestra propuesta, cómo nos hemos encontrado, como hemos hablado antes con Victor Font, como hemos hablado con Joan Camprubí, como vamos a hablar con todo el mundo para intentarlo sumar a esta propuesta.



#### Tenemos un equipo sin liderazgo, sin un jugador franquicia porque no se ha sabido hacer una transición de la etapa post-Messi

Ricard Font, acompañado de Josep Maldonado y Álex Bonet, visitó la redacción de SPORT // VALENTÍ ENRICH solver la situación que vivimos. Es importante que pueda venir todo el mundo, no solo los de unos o los de otros. Queremos que vengan todas las candidaturas, la de Victor Font, Joan Camprubí o quien sea. Queremos intentar sumar el máximo. Algunos nos han dicho que esto es muy naíf, que no es verdad, que no va a funcionar. Bueno, vamos a intentarlo.

#### Alguien podría pensar que ustedes, de entrada, también pueden dividir.

En Suma Barça todo el mundo puede participar. En el día de la presentación había un excandidato y gente de dos candidaturas actuales o al menos una candidatura y una gente que se presentó con Som un Clam. No hemos hecho nada que indique que fomentamos la división. Hemos explicado que si hay gente que viene a Suma Barça y después quiere participar de candidaturas, podrá participar individualmente en cualquier candidatura. Lo único que decimos es que Suma Barça quiere ser este campo de juego para hablar de todo con normalidad y para fomentar que la gente discuta y aporte soluciones al Barça, incluyendo a la actual directiva. No excluimos a nadie.

#### Volvamos a lo del modelo de gestión. Según ustedes, entiendo que está agotado.

El actual modelo de gestión del club necesita una estrategia nueva para salir adelante. Y tenemos la sensación de que llevamos mucho tiempo echando la pelota adelante, intentando buscar soluciones a corto plazo. De la misma manera que decimos que la responsabilidad de donde estamos viene de lejos. No se trata de apuntar a Joan Laporta y su junta como res-

decir "bueno es que hace tres años tuve que enfrentar un reto muy importante y muy complejo". Seguro, pero en estos momentos vemos que existe la división institucional, enfrentamientos y que algunas de la soluciones que se han buscado creemos que son a corto plazo.

#### Póngame un ejemplo.

Venderte patrimonio a corto plazo es la avanzada a una quiebra de cualquier empresa. A nosotros nos gustaría revertirlo. O, por ejemplo, un elemento que a veces no se explica: algunos votamos que el campo tenía que costar 600 millones, que se tenía que ejecutar de una determinada manera, que se tenía que acabar de una determinada manera. Ahora vemos cómo avanza y cómo los elementos sobre este campo cambian. Pero lo más preocupante es que haya un plan de negocio para que después con

mentalidad nueva, constructiva, de visión abierta, de no crítica porque sí. La crítica gratuita solo ayuda a polarizar. Ahora necesitamos un debate mucho más rico, más divertido si me permite. Lo que nos preocupa es que cuando hablamos con gente para ayudar al Barça, siempre tienen una prevención respecto a lo que puede pasar. Otro ejemplo: hay gente que esta última semana ha dicho '¿y tú por qué te metes en esto?'. Creo que es el momento para no preguntarse qué puede hacer el Barça por nosotros cada fin de semana y decir qué podemos hacer nosotros por el Barca. Y una de las cosas que tenemos que hacer es significarnos y tenemos que participar.

Al final nos centramos mucho en lo mal que va, pero hay pocas recetas. Decir lo que hace mal alguien es muy sencillo, pero es momento Suma Barça lo tenía que crear el club. En un momento de crisis tan importante es el momento de hacer un llamamiento a los socios, abierto, desenfadado, real y sincero para que participen en encontrar soluciones deportivas y económicas de futuro.

#### Explíquenos la hoja de ruta de Suma Barça.

Nuestro objetivo era analizar hasta junio si tenía sentido crear un espacio Suma Barça. Vamos a constituir una serie de grupos de trabajo, los vamos a presentar, los vamos a explicar. Empezaremos una ronda de encuentros con socios de manera abierta, organizar foros para hablar de temas concretos que responden a los ejes que ya presentamos en el día de la presentación. Buscamos una estrategia para volver a entrar en un ciclo de éxito. 10 BARÇA DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 SPORT

JUVENIL PRIMERAS DECLARACIONES DEL ENTRENADOR

## Belletti presume de ADN Barça y espera potenciar la cantera

"Debemos tener la mentalidad de jugar bien, mejorar uno mismo, mejorar como equipo e intentar practicar un fútbol bonito", declaró el brasileño, nuevo técnico del Juvenil A, en su puesta de largo

S.B. Barcelona

Es muy importante que todo entrenador que llega al FC Barcelona conozca el estilo tan peculiar del club. Especialmente los técnicos que aterrizan en cualquier equipo del fútbol formativo azulgrana. Juliano Belletti, en sus primeras valoraciones como míster del Juvenil A culé. dejó muy claro que sabe que su función principal consistirá en "potenciar el crecimiento" de las jóvenes promesas de La Masia para que "su juego sea bueno para el colectivo". "En este club tenemos que jugar un buen fútbol", remarcó el entrenador brasileño.

"El mundo del fútbol es muy competitivo y, por tanto, los jóvenes deben aprender a convivir con esto. Debemos tener la mentalidad de jugar bien, mejorar uno mismo, mejorar como equipo e intentar practicar un fútbol bonito. En este club tenemos que jugar un buen fútbol, no debe ganarse como sea", reflexionó el héroe de París. El hecho de haber sido exfutbolista, de haber estado en el Barça, pero también en otros clubes importantes, y en



Belletti ya manda en el Juvenil A del Barça // FCB

la selección de Brasil... Por todo ello, sé cómo gestionar la victoria, pero también la derrota. No se gana siempre", aseveró el técnico brasileño. Y puntualizó: "No solo los formamos dentro del campo, sino también fuera de él".

exidente Belletti quiso remarcar que "un futbolista del Juvenil lo primero que debe competir es consigo mismo para intentar mejorar, cada semana, cada mes, cada trimestre...". "Y debe potenciar este crecimiento para después transmitirlo en el equipo, y que su juego sea bueno para el juego colectivo, que es una de las características y valores del club", insistió, sobre su filosofía, a los medios oficiales del Barça.

## "EN ESTE CLUB TENEMOS QUE JUGAR UN BUEN FÜTBOL, NO PUEDE GANARSE COMO SEA", REFLEXIONO EL HÉROE DE PARÍS

Por último, el técnico brasileño explicó que se siente preparado para este nuevo reto después de que la pasada temporada finalizara la preparación para obtener la licencia A: "La experiencia de la pasada temporada como técnico asistente al Juvenil en la primera parte de la temporada, y en el Barça Atlètic, en la segunda vuelta, me ha servido para tomar experiencia en este sentido. Es un reto que tenemos a exfutbolistas de poder enseñar lo que hemos vivido como jugadores, sobre todo, en este club".

**APUESTA** HASTA JUNIO DE 2027

### Alexis Olmedo, renovado

El Barça sigue trabajando en el futuro. El club azulgrana anunció ayer sábado que llegó a un acuerdo con el jugador Alexis Olmedo para la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2027, esto es, para las próximas tres temporadas. De esta forma, el central continuará ligado a la entidad en su último año de juvenil y los dos primeros cursos de sénior, formando parte de la plantilla del Barça Atlètic.

"Se trata de un central de la generación de 2006, que este año ha cumplido los 18 años, y que se caracteriza por la elegancia en la salida del balón, el dominio del juego aéreo y la contundencia en el corte", destacó el Barça de un futbolista que actualmente se encuentra haciendo la pretemporada con el primer equipo, bajo las órdenes de Hansi Flick. "Quedará pendiente el acto oficial de firma de su nuevo contrato", anunció la entidad culé en su comunicado.

Olmedo se incorporó al fútbol formativo azulgrana en el equipo prebenjamín, el verano de 2014. Por tanto, habrá completado toda la etapa formativa en el club, avan-

zando categorías y formándose

como un central de futuro.

**FORMACIÓN COMPLETA Alexis** 

Pese a estar en el segundo año de la etapa juvenil, Olmedo debutó la pasada temporada en el Barça Atlètic. Lo hizo, como titular, el 24 de marzo en la victoria ante el Cornellà (2-1) en el Estadi Johan Cruyff. En su tercera participación, además, fue protagonista del empate ante el Arenteiro (1-1) siendo el autor del gol azulgrana. En total, Olmedo disputó once partidos, cuatro como titular, con el filial.

Además, con el Juvenil A disputó once partidos de Liga y dos de la UEFA Youth League, con un gol anotado. Olmedo es también internacional en categorías inferiores con la selección española.

#### FESTIVAL LOS HERIMANOS MUÑOZ, DOS BARCELONISTAS DE PRO



#### LAPORTA ACUDIÓ AL CONCIERTO DE ESTOPA EN EL FESTIVAL DE CAP ROIG

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acudió al concierto de los Estopa en el festival de Cap Roig (Calella de Palafrugell). Al evento se presentó acompañado del vicepresidente de marketing azulgrana y director del mismo festival, Juli Guiu, y del directivo responsable del Barça femenino, Xavi Puig. Durante el concierto los hermanos de Cornellà cantaron su ya icónico 'Lamine Yamal cada día te quiero más' y el presidente del FC Barcelona no pudo evitar bailar la canción dedicada al jugador azulgrana.

SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 PUBLICIDAD

Cobertura especial Juegos Olímpicos de París 24

## Súmate anuestro

Nuestra delegación está compuesta por los informadores más en forma, los corresponsales más veloces, los formatos más flexibles y el análisis más completo. Todo para ponerte en bandeja la victoria: los Juegos Olímpicos de París 24





PARIS 2024









La cobertura más completa



Videoblog desde la sede de la delegación española







12 BARÇA DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 SPORT

#### **SELECCIÓN** SUB-19 FEMENINA

## Campeonas por tercer año seguido

La Rojita se impuso ayer a Países Bajos en la prórroga (2-1) y Daniela Agote fue elegida como MVP del campeonato

MARÍA TIKAS Barcelona

iLa selección española sub-19 vol vió a reinar en Europa! En una final de infarto que se decidió en la prórroga, la Rojita se impuso a Países Bajos (2-1), se llevó el trofeo por tercer año consecutivo e igualó a Alemania en el palmarés histórico, con seis títulos.

No empezó bien la competición. De hecho, España ni dependía de sí misma para pasar de la fase de grupos. Empató el primer encuentro, contra Irlanda (0-0). Perdió el segundo, contra Países Bajos (1-0). Y para clasificarse para las semifinales tenía que ganar el último contra Alemania (lo hizo por 0-2) y esperar a que el combinado neerlandés ganase a Irlanda (y lo hizo, también, por 2-0).

Una vez logrado el billete a 'semis', las de Sonia Bermúdez -con tres azulgranas: Judit Pujols, Adriana Ranera y Aïcha Camara- no fallaron. Vencieron a Inglaterra por 1-3, con goles de Agote, Comendador y Arques, y pelearon por el trofeo en Kaunas.

ron para Países Bajos, pero en un balón largo de España y tras una gran jugada de Agote, Marisa controló, se colocó el balón y ejecutó a la perfección. La presión de las 'Oranje' surtió efecto y, tras una pérdida de las españolas, empató Tolhoek a falta de media hora.

CUANDO PARECÍA QUE EL CAMPEONATO SE IBA A DECIDIR DESDE LOS ONCE METROS, APARECIÓ INTZA CON EL GOL DEL TÍTULO

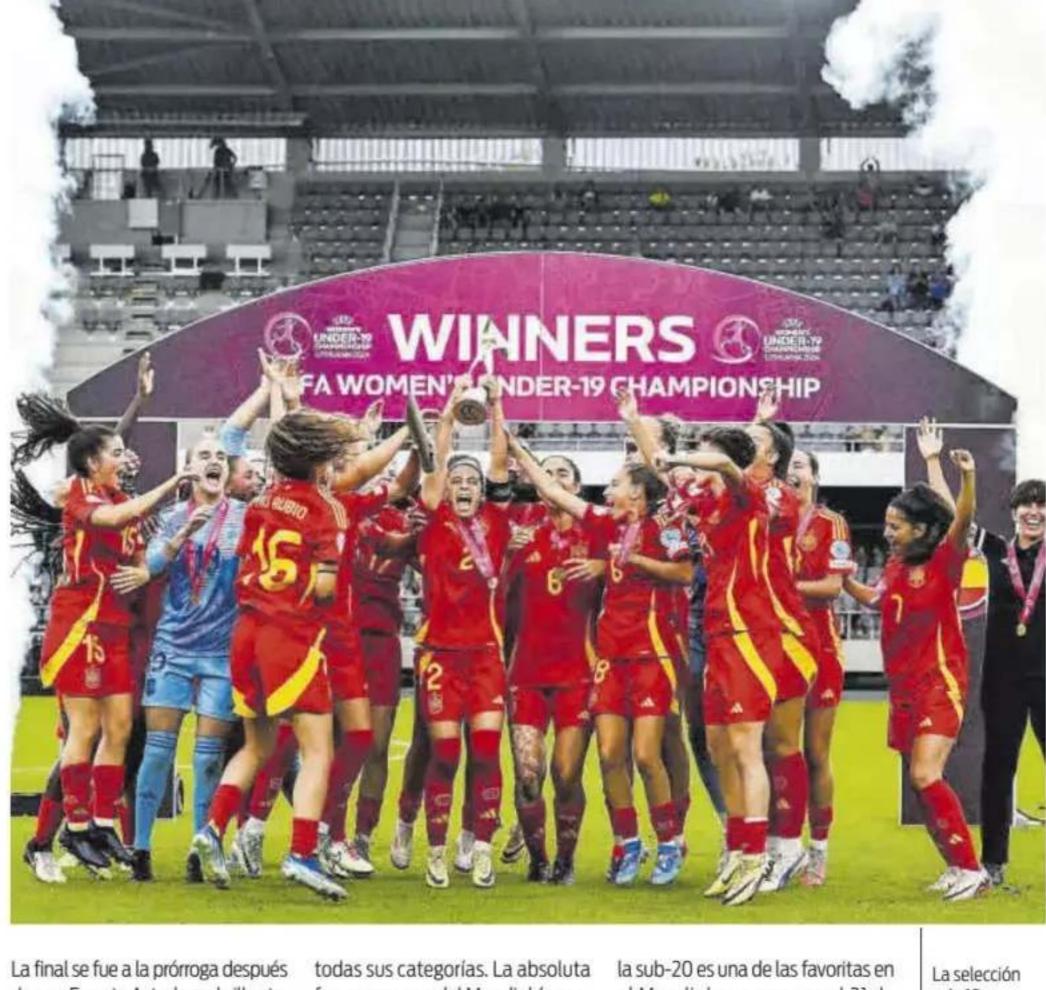

La final se fue a la prórroga después de que Eunate Astralaga, brillante, evitase el gol en el último minuto del añadido. Y cuando parecía que el campeonato se iba a decidir desde los once metros, apareció Intza para anotar el tanto de la victoria. Además, Daniela Agote fue elegida MVP del Europeo.

**DOMINIO ABSOLUTO** En el último año natural, la selección española no ha parado de ganar en

todas sus categorías. La absoluta fue campeona del Mundial (agosto 2023) y de la Nations League (febrero 2024) y está disputando sus primeros Juegos Olímpicos.

En categorías inferiores, la sub-17 ganó el Europeo -con una superioridad abrumadora- en mayo y ahora la sub-19 es, también, campeona del Viejo Continente por tercer año consecutivo (ha conseguido cinco títulos en las últimas seis ediciones disputadas, desde 2017). Y

la sub-20 es una de las favoritas en el Mundial que arranca el 31 de agosto en Colombia. Están en el grupo con Estados Unidos, Paraguay y Marruecos.

Además, a nivel de clubes, el Barça domina Europa desde hace cuatro años -con tres Champions- y los últimos tres Balones de Oro son de Alexia Putellas (2) y Aitana Bonmatí, que se han llevado el resto de distinciones individuales. Talento hay de sobra.

La selección sub-19 consiguió la gloria tras vencer a Países Bajos en una final de mucha emoción // UEFA



La Rojita masculina dejó fuera a Italia en los octavos // SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

SUB-19 MASCULINA ESPAÑA SE LAS VERÁ CON FRANCIA

### **Buscando el noveno Europeo**

XAVI CANALS Barcelona

España afrontará la final del Europeo sub-19 ante Francia. Será la décima final del torneo para el combinado español, que suma ocho entorchados en su palmarés -once si sumamos los dos que consiguió cuando la competición era sub-18-. Curiosamente una de las dos derrotas fue ante Francia, en la única final en la que se han enfrentado en toda la historia del campeonato. Fue en 2010 y el equipo que capitaneaba Antonie Griezmann se impuso al que

lideraba Thiago Alcántara con un solitario gol de Alexandre Lacazette. El combinado que dirige José Lana buscará revancha de aquella final ante una rival a la que ya se enfrentó en la fase de grupos. España y Francia se vieron las caras en la última jornada del Grupo B y el empate (2-2) clasificó a ambas para las semifinales y, de rebote, para el Mundial sub-20 que se disputará en Chile el verano de 2025.

El blaugrana Dani Rodríguez y Keddari dieron la vuelta al gol inicial de Bouabre, pero Astangana restableció el empate en el último suspiro. Un gol 'in extremis' que otorgó la primera plaza a los galos y relegó a los españoles a la segunda.

España ha dejado en el camino a Dinamarca (2-1) y Turquía (1-1) y en semifinales se deshizo de Italia gracias a un gol en la prórroga de Pol Fortuny. Francia derrotó a Turquía (2-1) y Dinamarca (4-2), y en semifinales se impuso a Ucrania con un solitario gol de Atangana.

España - Francia

17.00 h TVE / RTVE Play / UEFA TV Árbitro: Vassilis Fotias (Grecia) Windsor Park SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024

# LATRIBUNA



## Gündogan merece respeto

ue feo escuchar la respuesta que dio **Flick** el día de su presentación a la pregunta sobre el futuro de **Sergi Roberto**. Ver al técnico despachar el tema con un frío "no es jugador del Barça" fue desagradable. A su lado, **Laporta** no intervino porque quizá le cogió el tema por sorpresa,

pero era evidente que alguna pregunta sobre el canterano aparecería en una comparecencia tan extensa. Alguien debió avisar de ello como lo hicieron con otras cuestiones que **Flick** respondió sin problemas.

Alguien debió explicar al alemán quién es **Sergi Roberto** porque no es normal que quien acaba de aterrizar despida de tal manera a un canterano que llegó en 2006, con catorce años, al fútbol base y que, de forma ininterrumpida, ha completado dieciocho años como blaugrana convirtiéndose, además, en el último capitán

de la primera plantilla. Había muchas formas de respetar su trayectoria y de agradecerle que, en momentos de máxima dificultad económica, aceptara cobrar como si jugara en el filial. Ninguna de ellas apareció en la rueda de prensa de un **Flick** que, por supuesto, no tiene ninguna culpa de lo sucedido.

Lo cierto es que las urgencias financieras están dejando a

la vista las costuras de un vestido que se cae a trozos. Y en la vida se puede ser pobre, pero nunca perder la dignidad. La falta de sensibilidad hacia **Sergi Roberto**, al

IVAN SAN ANTONIO

que dijeron que espere en la cola y, si queda algo del pequeño pastel a repartir, será para él, es seguramente la más significativa, pero no la única. El pasado verano (y hace dos) **De Jong** se sintió como una mercancía cuando el club presionó para que abandonara el Camp Nou. El holandés tiene un contrato absolutamente fuera de merca-

> do y eso pesa hoy demasiado, por supuesto. Fue **Bartomeu** quien le firmó el primero y también su renovación hasta 2026 en 2020. Siendo muy generosos, podría entenderse que a **Frenkie** el club le enseñe de forma decorosa la puerta de salida.

> No tiene ningún sentido, en cambio, que la historia, como parece, se esté repitiendo con **Ilkay Gündogan**, un futbolista que llegó bajo el paraguas de **Laporta**, que no costó ni un euro de traspaso y

que tiene contrato hasta 2025 con opción a otro año más. Cuidar la imagen del Barça es cuidar también a sus futbolistas, que son su gran capital. Las ofertas recibidas por el Barça y aireadas para presionar al jugador no son la mejor forma de ir de cara con el capitán de la selección alemana. Que sea **Flick**, como ocurrió con **Sergi Roberto**, el que se coma el marrón y le pregunte qué planes tiene es

cobarde. Si el Barça necesita venderle, la forma más sencilla es hablarlo directamente y buscar soluciones. Ir por detrás no es el camino.



#### Quince años del fichaje de Ibrahimovic

El 27 de julio de 2009 el FC Barcelona dinamitó el mercado de fichajes con la contratación del sueco Zlatan Ibrahimovic. El equipo azulgrana, que venía de ganar el triplete en la primera temporada de Pep Guardiola en el banquillo azulgrana, potenció su ataque con uno de los mejores arietes del momento, especialmente en el juego aéreo. El FC Barcelona pagó 49,5 millones de euros por Ibrahimovic al Inter de Milán y en la operación se incluyó el traspaso de Samuel Eto'o, valorado en 20 millones. Zlatan fue presentado en el Camp Nou el mismo 27 de julio



ante más de 60.000 personas, superando a Ronaldinho (20.000) y Thierry Henry (30.000). Desató la locura y se animó a decir que esperaba marcar más de 25 goles (se quedó en 21). Ibrahimovic vino para cubrir la marcha de Samuel Eto'o, un jugador al que Guardiola había conservado de la etapa Rijkaard, pero que tenía fecha de caducidad. El delantero sueco debutó el 23 de agosto de 2009 con la camiseta azulgrana en el partido de vuelta de la Supercopa de España contra el Athletic (3-0) en el Camp Nou. Tenía 27 años. En su primer partido como barcelonista cosechó su primer título.

Como barcelonista se alineó en 46 partidos, anotó 22 goles y repartió 21 asistencias. Fue traspasado en el verano de 2010 al Milan por importantes desencuentros con Pep Guardiola.

Si el Barça necesita venderle, presionar por detrás no es el mejor camino

ESTÁS DENTRO

SPORT www.sport.es

**Subdirectores:** David Boti, Albert Masnou, Lluís Miguelsanz, Xavier Ortuño y Julene Servent

**ÁREAS: Barça:** Tomàs Andreu, Jordi Carné, Juan Manuel Díaz y Víctor González

Fútbol/Polideportivo: Albert Briva, Javier Giraldo y Lluís Payarols

Multimedia: Miki Soria Canales: Jordi Delgado, Sergi Graell y Rubén Moreno Edición impresa: Àngels Fàbregues y Jonathan Moreno EDITADO POR EDICIONES
DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.U.
Director General de Prensa
Ibérica para Catalunya
y Baleares:
Edix Moguera

y Baleares: Fèlix Noguera Director de Marketing: Àlex Bescós Publicidad Nacional: Fernando Vázquez

Publicidad Catalunya:
Mercedes Otálora

Redacción: Avinguda Gran Via
de L'Hospitalet, 163-167. 08908
L'Hospitalet de Llobregat.
Telf. 93 227 94 00

Publicidad: Prensa Ibérica 360.

Avinguda Gran Via de

L'Hospitalet, 163-167. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Telf. 93 265 53 53 Muñoz Seca, 4 - 28001 Madrid. Telf. 91 436 37 70 Distribución: Logística de Medios Cataluña Suscripciones y Atención al cliente: Telf 932222722

Depósito legal: B-37015-1979

## + FUTBOL



GIRONA-ESPANYOL VAN DE BEEK Y FRANCÉS DEBUTARON EN LOS ROJIBLANCOS

## Un amistoso de Prime

El equipo de Manolo González dejó grandes sensaciones en su primer encuentro de pretemporada, a pesar de llevar menos rodaje que los de Míchel Sánchez, pero nadie encontró el camino al gol

#### GIRONA ESPANYOL

AMISTOSO/TORREMIRONA/A PUERTA CERADA

Girona: Juan Carlos, Antal, Juanpe, David López, Iker Almena, Arnau Martínez, Iván Martín, Valery, Port, Van de Beek y Stuani. También jugaron: Francés, Silvi, Misehouy, Min-Soo Kirn, Toni Villa, Joel Roca.

Espanyol: Pacheco, Tejero, Catalá, Calero, Cabrera, Pere Milla, Álvaro Aguado, Gragera, Javi Hernández, Antoniu y Max Svensson. También jugaron: Fortuño, Omar El Hilali, Rafel Bauza, Sergi Gómez, Carlos Romero, Lazo, Pol Lozano, Ian Forns, Salvi Sánchez, Omar Sadik, Jofre Carreras, Roger y Gastón.

CHRISTIAN BLASCO Barcelona

Arbitro: Berjaga Ruz. TA: Antal.

Bajo un calor sofocante, Girona y Espanyol firmaron un empate sin goles en Torremirona, mientras siguen preparando la próxima temporada. A pesar de llevar menos rodaje de pretemporada que su rival, el equipo de Manolo González dejo una imagen esperanzadora, en un día en el que las miradas se centraron en el debut de Van de Beek y Alejandro Francés a las órdenes de Míchel.

El partido arrancó con gran inten-

sidad por parte de ambos equipos, con los rojiblancos llevando la iniciativa mientras el Espanyol presionaba de manera muy eficaz. Van de Beek apareció con un gran gesto de calidad en los primeros minutos, en una pared dentro del área para firmar una gran jugada colectiva, que Stuani no acertó a rematar con precisión.

En la jugada siguiente llegó la respuesta del Espanyol, con un zapatazo de Álvaro Aguado que se estrelló con violencia en el larguero. A partir de ahí, el cansancio fue desgastando mucho a los equipos, que apenas se acercaron a la portería rival hasta la segunda parte.

González hizo un recital de relevos, mientras que Míchel fue más selectivo, dando entrada, eso sí, a Alejandro Francés, reciente fichaje del equipo. Omar Sadik ofreció grandes prestaciones en la punta de ataque del Espanyol, con opciones de marcar con un remate al primer palo tras una gran maniobra que detuvo Juan Carlos.

La mejor opción para el Girona la tuvo Toni Villa, con un remate colocado con el interior desde dentro del área grande que obligó a Ángel Fortuño a exhibir sus reflejos. Fue la última oportunidad clara de un encuentro que terminó sin goles y dejando mejores sensaciones en el equipo blanquiazul.

TAMBIÉN ENSAYOS Como es habitual en los partidos de pretemporada, ambos entrenadores aprovecharon para realizar algunas

#### EL CALOR FUE UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE UN ENCUENTRO QUE SE REPETIRÁ ESTA TEMPORADA EN LA MÁXIMA CATEGORÍA

pruebas. Míchel alineó su habitual sistema, con Antal, Juanpe y David López en el centro de la zaga. El joven defensa húngaro no tuvo su mejor día y estuvo muy impreciso a lo largo de toda la primera mitad, además de llegar a destiempo en algunas entradas.



#### Manolo González reclama algunos fichajes

"Las sensaciones son positivas. No pensaba que llegaríamos tan bien después de la caña que hemos metido en estas dos semanas que llevamos", explicó sorprendido Manolo González. "El equipo ha aguantado bien. Mejor en la primera parte, tirando las presiones más rápido. En la segunda nos ha costado un poco más, pero bien porque hemos tenido situaciones de gol", decía el entrenador espanyolista al finalizar el amistoso contra el Girona. "Los canteranos son un valor del club. Si no llegan más jugadores, tiraremos de ellos y pueden ser jugadores del primer equipo", explicó Manolo González sobre los jóvenes, aunque espera más refuerzos en el mercado estival, al margen de Álvaro Tejero y Carlos Romero. "Ha habido opciones que se han caído por tema económico. Necesitamos que la plantilla sea amplía y tener soluciones para las segundas partes".



Manolo González, durante el duelo ante el Girona // DDG

## ra División



El técnico madrileño también colocó a Arnau Martínez en el pivote, acompañado de Iván Martín, en una posición en la que podría tener más minutos durante la próxima temporada. Iker Almena, desde la banda derecha, volvió a ser uno de los mejores jugadores del Girona, con su desparpajo y su talento habitual, mientras que Valery ocupo la otra banda, dejando a Portu, Van de Beek y Stuani más arriba. En la segunda parte, Misehouy, que ha llegado del Ajax este verano, fue uno de los futbolistas con más protagonismo.

Por su parte, Manolo Gónzalez emuló el esquema de Michel en el frente blanquiazul, con Catalá, Calero y Cabrera como centrales y Tejero, que se estrenó con el equipo, y Pere Milla como carrileros. En el centro del campo, Álvaro Aguado y José Gragera fueron los autores de muchas recuperaciones, que permitieron al Espanyol generar e incomodar al Girona que, sin embargo, no pudo romper el cero.

Van de Beek se estrenó con el Girona, dejando atrás unas molestias. En la acción, pugna con Pere Milla por un balón // DDG MERCADO NO SE MARCHARÁ A MADRID

## El agente de Dovbyk disparó contra el Atlético

EFE Madrid

Oleksii Lundovskyi, agente del delantero del Girona Artem Dovbyk, aseguró en declaraciones a 'Ukrfootball' que no ve "un proyecto serio" para el atacante en el Atlético de Madrid, al tiempo que manifestó que su oferta es "significativamente inferior" en términos económicos a otros clubes interesados en él.

"El Atlético es un club grande, pero no vimos un proyecto serio para Artem ahí. Y su oferta es significativamente inferior económicamente a las de otros clubes interesados en el máximo goleador de LaLiga", explicó el representante, según recogió el citado medio ucraniano.

**PRETENDIDO** El Atlético de Madrid avanzó a inicios de la sema-



Dovbyk, en la pretemporada con el Girona // GIRONA FC

na en el fichaje de Dovbyk, pero ahora también surgió el interés de la Roma, que trabaja igualmente en su contratación para la próxima campaña.

La temporada pasada, la irrupción

del ucraniano en la élite europea fue total, marcado 24 goles en el curso, los que le valieron para ser el Pichichi de LaLiga y despertar el interés de varios grandes del continente.

FICHAJES NUEVO EXTREMO EN MONTILIVI

### Bryan Gil será el sustituto de Savinho en la banda

**ÀLEX CALAFF** Barcelona

El Girona sigue planificando una temporada histórica, la del debut en Champions League, a todo ritmo. El cuadro catalán tendrá que encarar el curso 2024-25 con bajas de mucho peso, y está tratando de exprimir el mercado para que se noten lo mínimo posible.

Una de las posiciones que tiene que reforzar el Girona con todas las garantías posibles es la del extremo izquierdo. El año pasado, la ocupaba uno de los mejores atacantes de la competición, Savinho, que esta temporada jugará en el Manchester City de Pep Guardiola,



Gil será jugador rojiblanco // EFE

y en Montilivi ya han cerrado a su sustituto.

Según información de Fabrizio Romano, Bryan Gil es el elegido. El extremo español, futbolista del Tottenham, no fue convocado, junto a Sergio Reguilón, por Ange Postecoglou para la gira de pretemporada en Japón y Corea del Sur, buscando su salida de la entidad. El gaditano de 23 años renovará su contrato con el Tottenham con una cláusula de 15 millones de euros y llegará en calidad de cedido a Montilivi. El Girona, de cara al curso que viene, tendrá prioridad para ficharlo. La intención del jugador de volver a España ha sido un aspecto clave en las negociaciones.

#### REAL MADRID PRESENTADO EN EL SANTIAGO BERNABÉU

El delantero centro brasileño, a pesar de su juventud, no necesitará paso previo por el filial como Vinicius o Rodrygo y será una baza más para el ataque de Ancelotti

#### DENÍS IGLESIAS

Madrid

Endrick Felipe (Taguatinga - Brasil, 2006) se presenta en el Real Madrid con la selectividad hecha. Con 18 años recién cumplidos, pero con la firme voluntad de dar guerra en el primer equipo. No habrá un tiempo de pasarela por el Castilla como le sucedió a Vinicius Jr. o Rodrygo. Deberían ser el reflejo en el que mirarse, pero el de Palmeiras va a firmar un camino propio, fruto de su personalidad y virtudes que le permiten ser desde el primer día un recurso ofensivo útil para Ancelotti. Su rol principal es el de delantero centro, pero puede ejercer también por los flancos.

Incluso con Mbappé, Vinicius o Bellingham, Endrick, recién llegado al fútbol europeo, tendrá oportunidades. La salida de Joselu a Qatar consiguió que se multipliquen sus oportunidades. La intención de Endrick es aportar tantos desde la misma pretemporada, para reforzar los argumentos que llevaron al club blanco a acometer su fichaje, tasado en 35 millones de base y 25 de bonus.

CONTRATO LARGO "¿Por qué se fijó el Real Madrid en Endrick? Se debió a la abrumadora cifra de goles que anotaba en las categorías inferiores de Palmeiras, a pesar de tener menos años que sus rivales y compañeros. Es un talento innato", recordó Juan Manuel Maldonado. experto en fútbol brasileño y gestor de 'Fútbol y progreso'. Por eso, a pesar que la apuesta es a largo plazo, con un contrato de seis temporadas hasta 2030, se espera un rendimiento inmediato.

#### LAS CLAVES



Endrick es fruto de la observación de Juni Calafat, responsable de la renovación generacional del club

Se espera que comience el curso como suplente por debajo de Mbappé, Vinicius o Rodrygo

Su roi principal es el de delantero centro, pero puede ejercer también por los flancos de la ofensiva blanca



## Endrick ya es merengue

Con apenas once años, Endrick pasó a formar parte del Palmeiras y antes de los 16 había roto el récord de goles en las categorías inferiores. Con apenas 16 años, el 7 de octubre de 2022, dio el salto a la élite para debutar con el primer equipo del 'Verdao', con el que se proclamó campeón de Liga la pasada temporada. Siendo menor de edad, ha marcado 21 goles y, sobre todo, ha madurado para entender las jerarquías de un equipo profesional. Endrick es fruto de la observación de Juni Calafat, el cazatalentos del Real Madrid, responsable de la renovación generacional que ha con-

Endrick recibió una gran acogida en el Santiago Bernabéu // EFE

SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 + FÚTBOL | 17

carta reciente publicada en' The Players Tribune' dirigida a su hermano Noah. Su padre llegó a dormir debajo de un árbol en un parque y su madre pidiendo a Dios fuerzas para seguir adelante. Ambos fueron los más emocionados en la presentación de su hijo.

Endrick ya es parte del Real Madrid, el equipo al que veía en el móvil de su madre. "Estaba obsesionado con la plantilla de la 2013-14 en la que estaban Cristiano, Modric y Benzema. Esta fue mi puerta de entrada a la historia de este club. Empecé entrando en YouTube y aprendiendo de 'los Galácticos', y profundicé más y más: Puskás, Di Stéfano...". Como curiosidad, el nuevo fichaje del Real Madrid ya sabe lo que es marcar en el Bernabéu. Lo hizo durante el partido amistoso en apoyo a Vinicius y contra el racismo que se celebró en marzo frente a España. Endrick se ha ganado su propio crédito con una presentación que llega después del baño de masas de Mbappé. Aun así, el brasileño tiene su público y atracción. Será otro vector publicitario aprovechable para el Real Madrid. El brasileño es imagen de la empresa Odontocompany, la mayor en su sector, un acuerdo detrás del que hay una emotiva historia.

**ENCAJE CON ANCELOTTI En lo** puramente deportivo, Endrick es un delantero zurdo, con un tren inferior potente, buen disparo y con capacidad para sorprender desde todos los flancos. Justo la polivalencia que persigue el Real Madrid de Ancelotti, donde menos (efectivos) es más (recursos). "Puede aportar mucho desde fuera del área, como se ha visto esta temporada con Palmeiras por sus condiciones técnicas, arrancada, potencia y carrera y capacidad asociativa con sus compañeros", explica Juan Manuel Maldonado, experto en fútbol de Brasil, en cuya selección, a pesar de las dificultades que atraviesa, ha sabido asociarse con nuevos compañeros como Vinicius.

Lo natural es que Endrick juegue de '9', aunque no se descarta para jugar partiendo desde la derecha. También podría hacerlo desde la izquierda, pero la competencia entre Vinicius y Mbappé hace posible el relevo salvo catástrofe. "En definitiva, dada la movilidad que usa Ancelotti, aunque salga de delantero centro, vamos a ver a Endrick por diferentes zonas. Abel Ferreira trabajó esta versatilidad con él en Palmeiras, algo criticado en Brasil, pero que ha sido un regalo para el Real Madrid", concluye el experto en el fútbol brasileño, una fábrica de la que se aprovechado mucho el club madrileño.

ATLÉTICO FICHAJE COLCHONERO

## Le Normand, nuevo jugador colchonero

El conjunto rojiblanco consiguió llegar a un acuerdo con la Real Sociedad para fichar al central, vigente campeón de la Eurocopa con España

EFE San Sebastián

Fin a la especulación. La Real Sociedad y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo para el traspaso del futbolista Robin Le Normand al club colchonero. Según informaron ayer ambas entidades en sus redes sociales, el acuerdo se formalizará en los próximos días, cuando el jugador francoespañol regrese de las vacaciones que está disfrutando tras proclamarse campeón de la Eurocopa con la selección española el pasado 14 de julio.

Le Normad llegó a Zubieta en 2016 y, tras dos temporadas en el filial, el Sanse, en la tercera, ya debutó en el primer equipo, en el que fue "haciéndose un hueco". "Su crecimiento ha sido extraordinario y se marcha siendo internacional y con 221 partidos oficiales como 'txuri urdin' a sus espaldas, y la Copa de La Cartuja en su palmarés. Siempre le recordaremos por su sacrificio y agradecimiento a unos colores que le han hecho ser el futbolista que es hoy en día", destacó el club de San Sebastián, que le

desea "lo mejor en lo profesional y en lo personal". Con un "gracias por todo, Robin", cerró su comunicado la Real Sociedad.

GRAN ANHELO Le Normand era un objetivo visible del Atlético en este mercado de verano. Abierta y encarrilada la negociación desde hace semanas, la Eurocopa 2024, con la

ES LA PRIMERA INCORPORACIÓN DEL CLUB ROJIBLANCO EN ESTE MERCADO, SIENDO UN CLARO OBJETIVO DEL 'CHOLO'

EL CENTRAL DE 27 AÑOS ES CAMPEÓN DE LA EUROCOPA Y DE LA LIGA DE NACIONES, TODO EN 17 PARTIDOS COMO INTERNACIONAL titularidad indiscutible del central en el esquema de Luis de la Fuente (sólo se perdió el choque de las semifinales ante Francia por sanción por ciclo de dos tarjetas amarillas y fue suplente ante Albania en la fase de grupos, cuando España ya era primera de grupo matemáticamente), ha pospuesto la confirmación de su incorporación al decimotercer proyecto de la era Simeone.

A falta de más refuerzos, su competencia en el centro de la defensa está compuesta por José María Giménez, César Azpilicueta -ha renovado su contrato por un año-. Axel Witsel-también ha ampliado un curso su vínculo con la entidad madrileña, que finalizaba el pasado 30 de junio- y Reinildo Mandava, a los que se suma ahora Le Normand como una pieza que promete ser trascendente. El central, de 27 años, campeón de la Eurocopa y de la Liga de Naciones en sus 17 encuentros como internacional con la selección española, es el primer fichaje del conjunto rojiblanco para el nuevo curso, a la espera de nuevos movimientos de la entidad

Le Normand jugó jugó 221 partidos con la camiseta del primer equipo de la Real // EFE



seguido el Real Madrid con Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Güler y el nuevo jugador madridista. El mejor escaparate de Brasil es la Copinha, un torneo de fútbol base que es sinónimo de éxito. El que destaca, acaba triunfando a la larga, como le ocurrió a Endrick.

el '16' del Real Madrid llega como promesa confirmada, no tuvo unos inicios fáciles. Caminos de ida y vuelta con su familia, que apretó los dientes para cumplir el sueño de su hijo, como contó el brasileño en una

18 + FÚTBOL DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 SPORT

LALIGA AMISTOSOS DE PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA 2024-25

## El Atlético gana en los penaltis

El conjunto colchonero venció a un estoico Numancia por la vía de los penaltis tras igualar 1-1. El Betis, por su parte, cayó ante el Liverpool, igual que la UD Las Palmas, incapaz de contener al Inter. Villarreal y Valencia también perdieron en sus test

S.F. Barcelona

El Atlético de Madrid logró la victoria en su partido debut de pretemporada ante un digno Numancia, que obligó a los de Simeone a desempatar el encuentro, que finalizó con empate a uno, en la tanda de penaltis con un 5-3 que les coronó como ganadores del trofeo en honor a Jesús Gil.

Primera prueba estival para el Atlético, que comienza la pretemporada con una victoria y buenas sensaciones sobre todo en la primera mitad del partido con actuaciones destacadas de Correa, Lemar y Riquelme, autor del tanto rojiblanco en tiempo reglamentario. El Numancia de Aitor Calle, que también se estrenó en el banquillo rojillo, presentó a sus nuevos fichajes en el verde y, aunque no tuvo grandes ocasiones de peligro, no cesó en el intento y luchó con honor hasta el final, empatando por la vía de Ribeiro. Sin un claro vencedor al término del partido, el ganador del encuentro se decidió en la tanda de penaltis con la victoria del Atlético (5-3), que alzó la copa Memorial Jesús Gil y Gil al cielo soriano.

#### CAÍDA DEL VALENCIA Un PSV Eindhoven mucho más rodado superó con solvencia por 2-1 a un

Valencia joven y muy blando en defensa en el que el portero macedonio Stole Dimitrievski se erigió como gran protagonista para evitar una goleada del actual campeón de la Eredivisie, que dispuso de demasiadas facilidades para lanzar contraataques.

Los dos tantos del marroqui Ismael Saibari fueron suficientes para batir al equipo de Rubén Baraja, que no supo hacer frente a la verticalidad de un PSV Eindhoven que ya de salida fue más activo que el Valencia, que acumula dos derrotas y un empate en sus tres prime-

## PRIMERA PRUEBA ESTIVAL PARA EL BLOQUE ROJIBLANCO, QUE COMIENZA LA PRETEMPORADA CON BUENAS SENSACIONES

ros encuentros, pero que encontró su primer gol de la campaña, obra de Sergi Canós.

El Real Betis, por su parte, soportó pero terminó cayendo ante el Liverpool de Arne Slot en Estados Unidos. El solitario tanto de Dominik Szoboszlai fue suficiente para tumbar a los de Manuel Pellegrini.



#### DERROTA DEL VILLARREAL

También el Villarreal se despidió de su concentración de pretemporada en Francia con una derrota ante el Saint-Étienne (1-3), que remontó en la segunda parte un marcador adverso.

El equipo castellonense firmó una buena primera parte, en la que dispuso de las mejores ocasiones y loEl Numancia aguantó bien al cuadro colchonero, pero terminó cayendo en penaltis ante los de Simeone // EFE gró adelantarse en el marcador, pero en la segunda fue superado por un rival más físico y acertado ante la portería rival. Marcelino García Toral apostó de salida por una alineación mucho más reconocible en la que destacó el regreso de Denis Suárez tras diez meses lesionado. Similar suerte corrió la UD Las Palmas, que firmó una caída ante el Inter de Milán, vencedor por 2-0 gracias al doblete de Taremi. El Mallorca se enfrentó al West Bromwich Albion en un juego marcado por el triunfo bermellón 1-0 y por la gresca de Samú Costa, que se fue a los puños con Molumby para terminar expulsado. El Alavés y el Levante, por su parte, igualaron

1-1 en La Nucía.



Asenjo, en su último paso por el Valladolid, donde debutó como profesional // EFE

RETIRADA EL PORTERO ESTUVO 17 TEMPORADAS EN ACTIVO

### Sergio Asenjo dijo adiós

EFE Madrid

El futbolista palentino Sergio Asenjo ha anunciado, a través de sus redes sociales, su retirada del fútbol profesional después de 17 temporadas, algunas marcadas por las lesiones, y de militar en equipos del fútbol nacional.

Asenjo comenzó su carrera como futbolista en las filas del CD San Juanillo de Palencia, donde jugó hasta los quince años, cuando se marchó a la cantera del Real Valladolid. En la temporada 2007-

2008, debutó en Primera División con el equipo vallisoletano, donde militó otra campaña más.

Durante el verano de 2009, el portero palentino firmó con el Atlético de Madrid y esa misma temporada sufrió una lesión grave en la rodilla. Una vez superada la lesión que le mantuvo apartado ocho meses de los terrenos de juego, debutó con el Málaga CF, equipo donde estuvo cedido durante el segundo tramo de la temporada 2010-2011. En el club andaluz, Sergio Asenjo volvía a sufrir una grave lesión y, tras

finalizar la cesión, viajó de nuevo al

Atlético de Madrid, donde disputó algunos encuentros durante la campaña 2011-2012, antes de recalar en el Villarreal CF.

En el club castellonense militó un total de nueve temporadas y, de nuevo, el portero tuvo que enfrentarse a una lesión de rodilla, la tercera grave que sufría en su carrera deportiva. Su última temporada como futbolista profesional fue la 2022-2023, donde regresó al Real Valladolid CF en Primera llegando a disputar un total de diez partidos. El pasado curso estuvo libre y no firmó por ningún club.

+ FUTBOL | 19 SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024



Guardiola no descarta continuar en el Etihad Stadium // EFE

**INGLATERRA** EL DE SANTPEDOR BUSCA SEGUIR

## La renovación de Pep, cerca

"No descarto en absoluto renovar mi contrato. Me encantaría quedarme", puntualizó Pep Guardiola al ser consultado por su futuro en la gira norteamericana

CHRISTIAN BLASCO Barcelona

El Manchester City continúa su preparación para la próxima temporada en Estados Unidos. El regreso al trabajo de los 'sky blue' ha llegado con una noticia muy positiva para sus intereses: Un Pep Guardiola totalmente motivado y con energías renovadas, como ha demostrado en múltiples ocasiones desde que arrancó la pretemporada.

El técnico se mostró pletórico en sala de prensa y se ha sincerado respecto a su futuro. Con contrato hasta junio de 2025, Guardiola no descarta ampliar su vínculo con el City: "Cuando me vaya, diré que me voy, pero yo no he dicho eso. Veremos qué pasa, pero no descarto en absoluto renovar mi contrato. Me encantaría quedarme".

"NUEVE AÑOS EN EL MISMO CLUB ES UNA ETERNIDAD. QUIERO ESTAR SEGURO DE QUE ES LA DECISIÓN CORRECTA", APUNTÓ

"HABLARÉ CON EL DIRECTOR DEPORTIVO. EL PRESIDENTE Y EL CEO. NO DARÉ UN PASO SIN QUE MI CLUB NO LO SEPA", DIJO GUARDIOLA

#### "INO DIJE QUE ME IRÍA!"

"He estado ocho años en el City. No estaré otros ocho años más. por eso estoy más cerca de irme que de quedarme... iPero no dije que vaya a irme!", matizó el entrenador desde Nueva York. "Nueve años en el mismo club es una eternidad. Quiero estar seguro de que es la decisión correcta, no solo para mí. Para el club, los jugadores, que todavía corren como lo hacían hace ocho años. Esto es lo que tengo que ver", aclaró Guardiola.

"Primero de todo, hablaré con el director deportivo, el presidente, el CEO, eso lo primero. No daré nunca un pasó sin mi equipo, sin que mi club no lo sepa. Estoy increíblemente agradecido, muchísimo. Cuando pase, lo hablaremos", afirmó el entrenador.

**INGLATERRA** DEJARÁ EL CITY

### Yan Couto, cerca de irse al Dortmund

**ALEX CALAFF** 

Barcelona

Yan Couto dejó de ser futbolista del Girona el pasado 30 de junio. La cesión del brasileño, propiedad del Manchester City, llegó a su fin tras dos temporadas en las que enamoró a Montilivi. El lateral derecho demostró que es un jugador de primer nivel, erigiéndose como un verdadero 'avión' en el carril y una de las piedras angulares de Michel.

#### TIENE VARIAS 'NOVIAS'

Pretendientes no le faltaban. El Tottenham y la Juventus mostraron su interés con la cartera en mano, y la opción de continuar en Girona perdía aún más fuerza. También lo quería el Real Madrid. En Alemania se apuntaba que tenía un preacuerdo con el Borussia Dortmund, Ahora, Fabrizio Romano confirma el buen trabajo que hicieron en el Signal Iduna Park.

Según el periodista deportivo ci-

tado, Yan Couto aceptó ya la propuesta del Borussia Dortmund y está interesado en firmar por el club alemán. Listo para viajar, el Borussia Dortmund abonará unos 25 millones de euros (variables incluidas), aunque aun quedan algunos detalles por resolver con el Manchester City.

Couto tiene su futuro lejos del City Group // EFE

TAILANDIA UN CULÉ, AL BANQUILLO

## Jeffrén arranca su carrera como técnico

S.F. Barcelona

Jeffrén Suárez ha colgado las botas para pasarse a los banquillos. El canterano del Barça, que jugó 33 partidos con el primer equipo y que llegó a marcar en un clásico, dirigirá esta temporada al Chiangmai United, equipo de la segunda división de Tailandia en el que finalizó su etapa como jugador la pasada temporada.

Tras dejar el Barça en 2011, el extremo pasó por el Sporting de Portugal, el Real Valladolid, el KAS Eupen belga, el Grashopper de Suiza, el AEK Larnaca de Chipre, el NK Slaven Belupo croata o el Al Dhaid de Emiratos, antes de llegar a Tailandia para jugar en segunda división. Primero lo hizo en el Lamphun Warrior para luego fichar por el Chiangmai United, donde empezará su carrera como técnico.



Jeffrén, entrenador del Chiangmai United // C. UNITED

20 | + FÚTBOL | DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 SPORT

TERCERA RFEF HASTA DIEZ FICHAJES LLEVA EL EQUIPO POR AHORA

## El nuevo Mollerussa de Moha sigue perfilándose

En los últimos días, la dirección deportiva del club ilerdense ha subido una marcha y ha anunciado varios jugadores para dejar la plantilla muy encarada

ISAAC FANDOS Barcelona

Corren aires nuevos por Mollerussa, con el club sumido una profunda renovación liderada por el técnico Moha el Yaggoubi y el director deportivo Robert Palau, también recién llegados a la entidad.

El técnico marroquí, con pasado en el Igualada, vuelve a los banquillos tras unas temporadas alejado de ellos. Lo hace para liderar el proyecto del Mollerussa, que acabó con polémica (por motivos económicos) con su anterior entrenador, Jordi Cortés.

La última incorporación de los mollerusenses es Carlos Martínez, centrocampista que llega procedente del Badalona.

El futbolista, también formado en el club escapulado, destaca por su buen trato de balón y llegada desde segunda línea.

La pasada temporada disputó 29 partidos con el Badalona, 9 de ellos como titular. La anterior, fueron 28 partidos, 14 como titular. En sendas campañas anotó un tanto.

CARLOS MARTÍNEZ, CENTROCAMPISTA PROCEDENTE DEL BADALONA, SE HA CONVERTIDO EN EL ÚLTIMO FICHAJE



En los últimos días, también se han oficializado un par de fichajes más, como son los del guardameta Marc Arnau y el centrocampista Miquel Graells.

El primer llega tras jugar únicamente tres partidos en las dos últimas temporadas en la meta del Badalona, mientras que Graells ya empezó el pasado curso con el Mollerussa, pero pasó después al Atlètic Lleida, con el que jugó 610 minutos y anotó un gol.

LAS CONTINUIDADES La última renovación en hacerse oficial ha sido la del lateral zurdo Joel Porté, que la pasada temporada solo pudo disputar 341 minutos, repartidos en diez encuentros, antes de sufrir una grave lesión.

Con la de Porté, el club ya ha renovado a nueve futbolistas: Jordi Pedrós, Pau Font, Joel Porté, Jordi Ars, 'Putxi', Lamin Juwara, Albert Delgado, Jordi Puig y Jofre Graells. En el capítulo de llegadas, Carlos Martínez, Arnau y Miquel Graells se suman a Batalla (Olot), Linares (Montayesa), Ronda (Damm), Pau Rodríguez, Pau Muntanyola y Baha (Juvenil), y Boateng (Igualada).

Carlos Martínez celebra un tanto con la elástica del Badalona // CF BADALONA PRIMERA RFEF VENCIÓ EN LA NOVA CREU ALTA

## El Nàstic arranca con un triunfo

SABADELL NÀSTIC

-

AMISTOSO/NOVA CREU ALTA/400 ESP.

Sabadell: Cassaro, Camara, Pedraza, Marruecos, Alex González, Peque Polo, Hugo Garcia, Ripoll, Orriols, Adri, Pau Fernández. También jugaron: Alya Camara, Vargas, Olmedo, Morcillo, Marc, Froi, Marco, Martínez Rubén, Hugo, Juanma, Sahel. y Utgés

Nàstic: Rebollo, Leal, Gorka, Gorostidi, Montalvo, Jaume Jardí, Pablo Fernández, Mario, Tirlea, Concha, Santi Guzman. También jugaron: Pol, Dufur, Antonin, Marc Fernández, Óscar Sanz, De la Peña, Borja, Victor Narro, Arnau Sans, Subirats, Saívà

Goles: 0-1 M. 21 Jaume Jardi. 0-2 M. 84 Antoñin. Árbitros: Alins Rodríguez. T.A: Pedraza / Gorostidi.

ISAAC FANDOS

Barcelona

El Nàstic se llevó el primer compromiso de la pretemporada ante un Sabadell que, pese a ser de categoría inferior, dejó una buena imagen en un encuentro que también supuso su debut.

La primera noticia reseñable del

encuentro llegó al cuarto de hora, con la desgraciada sustitución del local Peque Polo, por molestias físicas.

En el primer disparo a portería con cierto peligro llegó el tanto inaugural del encuentro. Jaume Jardí, con su elegante zurda, firmó un brillante tanto de falta directa.

Contestó a renglón seguido el conjunto local, pero el remate de Marru lo desvió el guardameta debutante Rebollo.

En la segunda mitad, carrusel de cambios en las dos filas, dando minutos a los jóvenes que buscan hacerse un hueco en el equipo.

El Sabadell salió mejor, combinando con rapidez, pero costándole crear oportunidades de peligro real.

De hecho, fue el Nàstic quien tuvo las mejores. Froi León evitó las primeras, con grandes intervenciones, pero nada pudo hacer en el segundo tanto de los granas, obra de Antoñín, tras una buena presión.



El Sabadell dejó buena imágen pese a la derrota // CE SABADELL

PRIMERA RFEF SE MARCHA AL FILIAL NAVARRO

#### Pablo Moreno cambia Andorra por Osasuna

El atacante Pablo Moreno deja el Andorra tras una decepcionante temporada, en la que llegó destinado a ser a un hombre con un papel importante, pero en la que solo acumuló 246 minutos.

Después de un paso infructuoso por el Principado, el club y el jugador han decidido separar sus caminos rescindiendo el contrato que les unía.

En las últimas horas, el futbolista andaluz, con paso por las canteras de la Juventus y el Manchester United, ya ha encontrado acomodo en la Primera Federación. Jugará en el filial de Osasuna, que militará en el Grupo 1. Por lo tanto, volverá a verse las caras con las que han sido sus compañeros, concretamente el 8 de diciembre, cuando el filial navarro viaje al Principado.

El técnico Ferran Costa tiene la plantilla prácticamente cerrada, con 22 jugadores confirmados y cuatro juveniles haciendo la pretemporada.



El futbolista andaluz no cuajó en el Principado // FC ANDORRA

TERCERA RFEF ACTÚA EN TODA LA DEFENSA

#### Xavier Samper se une al nuevo Manresa de Azparren

Nueva incorporación para el Manresa de Mikel Azparren, que suma a Xavier Samper para su renovado proyecto en Tercera RFEF. El futbolista, que actúa como lateral derecho, llega procedente de la Rapitenca, con el que no pudo evitar el descenso pese a ser un auténtico fijo: 34 partidos jugados, 34 como titular (más de 3.000 minutos). Anteriormente, Samper ya había tenido una experiencia en Tercera RFEF, en la temporada 2021-22, tras salir del juvenil División de honor del Gimnàstic de Tarragona, con el Ascó. Después, pasó al Valls, en el que también fue un fijo para su entrenador (29 partidos disputados, 29 de titular), y la pasada campaña la disputó en la Rapitenca, club de la localidad de la que es natal.

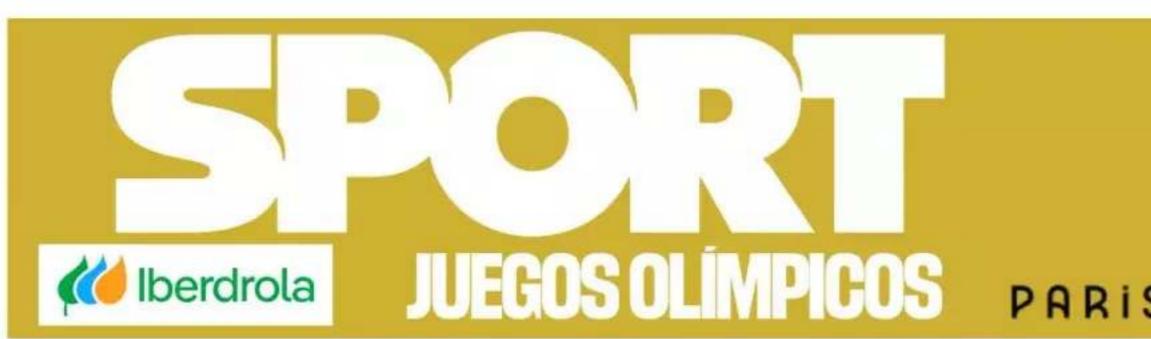





**BALONMANO MASCULINO** 

ESPAÑA,25-ESLOVENIA, 22

**GONZALO HACE REACCIONAR A LOS** HISPANOS EN EL DEBUT



CICLISMO **CONTRARRELOJ MASCULINA** 

**EVENEPOEL SE CUELGA EL ORO BAJO LA LLUVIA** 



FÚTBOL FEMENINO ESPAÑA-NIGERIA (19.00 H)

**A SENTENCIAR EL PASE A CUARTOS** 

JUDO LA PRIMERA PRESEA, DE BRONCE

## Garrigós estrena el medallero de España

El judoca de Móstoles rompe la maldición de 24 años sin medallas olímpicas del judo español tras vencer en el combate por el tercer puesto al vigente campeón del mundo, Guiorgui Sardalashvili. Laura Martínez perdió la final de consolación por el bronce

Las maldiciones siempre tienen un punto marcado de incomprensión. El judo se había convertido para España en un deporte demasiado contradictorio. La imposibilidad de hacer casar la expectativa con el resultado estaba resultando ya demasiado dura. Porque, desde que Isabel Fernández lograra el oro en Sydney 2000 (apenas la sexta de la historia), hace ya 24 años, ningún español había logrado colgarse un metal olímpico. Lo consiguió, por fin, y tras mucho esfuerzo y dolor, Fran Garrigós ayer sábado en París. Venció en la lucha por el bronce de la categoría de -60 kilos al vigente campeón del mundo, el georgiano Guiorgui Sardalashvili en el Campo de Marte, con la Torre Eiffel escondida tras un pabellón prefabricado convertido de repente en paraíso.

Venció Garrigós a su rival en la técnica de oro, como a él le gusta, cuando el precipicio asoma. Quino Ruiz, el druida del judo de Brunete, su entrenador, se llevaba las manos a la cabeza después del triunfal 'waza-ari' mientras su hijo pródigo apretaba los puños. Fue el triunfo de una vida de Garrigós ante sus padres, Paco y Manoli, exultantes. Y sufridores siempre. Manoli tocaba el pelo de su hijo, como si lo estuviera acunando. La escena estremeció.

En Fran Garrigós ya habitaba un pálpito que nada tenía que ver



Fran Garrigós consiguió la primera medalla para España en los Juegos de Paris

al que tuvo en sus dos anteriores Juegos Olímpicos, cuando fue derrotado tanto en Río como en Tokio al primer pestañeo. Ya no se trataba de tener que digerir la derrota, sino de comprenderla. El conocer el porqué. Y si, realmente, ésta te puede aplastar en el abismo si no te apartas de la alta competición.

Su derrota en la semifinal ante el kajazo Yeldos Smetov -que acabó llevándose el oro tras vencer al local Luka Mkheidze ante los ojos del presidente de la República, Emmanuel Macronpudo haber pesado a Garrigós. La mano con la que Smetov agarró el cuello del español fue difícil de digerir. Tanto en el tatami, donde el judoca español se quedó sin respuesta, como en la psique, preparado como estaba el campeón mundial en 2023 al cielo olímpico.

ESPAÑA NO SUMABA UNA MEDALLA EN JUDO DESDE SYDNEY 2000. **CUANDO ISABEL** FERNÁNDEZ SE SUBIÓ A LO MÁS ALTO DEL PODIO

LAURA MARTÍNEZ CAYÓ **CONTRA LA FRANCESA** SHIRINE BOUKLI Y SE QUEDÓ A UN PASO DE LOGRAR LA MEDALLA DE BRONCE EN -48 KG

#### SIN PREMIO PARA LAURA

La española Laura Martínez, decimotercera del mundo en la categoría -48, cayó contra la francesa Shirine Boukli, campeona europea en 2023, y se quedó a las puertas de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, logrando un quinto puesto.

Ante unos 8.000 espectadores en el pabellón Campo de Marte completamente entregados a su luchadora Boukli, la madrileña llevó el combate hasta el alargue, en el que una decisión del videoarbitraje concedió a la francesa un Waza-ari definitivo.







Laura Martínez cayó en la batalla por la medalla de bronce // EFE

#### **EL PERFIL**

### UN SARGENTO DE BRONCE

Fran Garrigós, militar de formación -es sargento reservista del Ejército del Aire y del Espacio- y graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte con un Máster MBA en Gestión de Entidades Deportivas, ha tenido que lidiar con los peores demonios que pueden acechar a un deportista: la incertidumbre, el vacío. En sus primeros Juegos Olímpicos, en Río, perdió en su primer combate. En sus segundos Juegos Olímpicos, en Tokio, perdió también en el mismo amanecer. Si, en el primer combate. Y Garrigós sintió que la luz se le apagaba.

Cuando este diario le pregunta por el día después, por la redención, por el peso y la consecuencia de perder en el mismo amanecer, Garrigós no vacila. Vio lo profundo que puede ser el barranco, pero lo asume.

"Sí, me pegó el bajón. Después de Tokio no sabía si iba a seguir o no. Pero hubo una competición [el Grand Prix de Portugal, en enero de 2022], en la que no estaba preparado, pero que necesité hacerla para saber si tenía que seguir en esto. Si entonces no hubiera tenido ganas, lo hubiera dejado. Hubiera seguido entrenando judo, porque es mi vi-

da, pero no compitiendo...". Entonces, fue eliminado en cuartos. Pero el resultado no era lo importante, sino redescubrir la llama perdida: "Me dio la energia. Vi que quería seguir intentando ser mejor cada día. No solo en el judo, sino en la vida".

Fran Garrigós se sabe con muchos ángeles de la guarda. Los que le rescataron de sus tiempos oscuros. "Llevo trabajando con Pablo del Río, mi psicólogo personal, desde hace más de 12 años. Empecé con él en el CAR. Es muy importante para mi para saber de lo que tengo que preocuparme, de lo que depende de mí".

## La sonrisa infinita de Rafa Nadal

menos si tienes a **Rafa** al lado.

afa Nadal fue el protagonista sorpresa de la ceremonia inaugural de los Juegos de París, pero también fue el protagonista de la primera gran jornada de la competición. Volver a verle sobre la tierra batida de París es un regalo que estos juegos nos han brindado. Él mismo ha reconocido que no sabe hasta cuándo podrá durar por su condición física, pero el partido de dobles junto con Alcaraz ha servido para ver a un **Rafa** distendido, disfrutando ante un público entregado y con un regusto de estar dando el relevo generacional a un Carlos Alcaraz que también ha demostrado que las piernas pesan

Sabe mal por la pareja argentina que ha visto cómo su esfuerzo entrenado con años de ser compañeros de dobles, pero el partido que nos han obsequiado tanto a nivel de tenis como a nivel de complicidad entre los dos tenistas españoles ha sido de lujo y sus sonrisas han sido un obsequio que tardaremos en olvidar. Nadie les exige que consigan una medalla, pero nos han colgado a todos una mochila de felicidad y brindado un buen rato de diversión. Si de rebote y sin forzar sus físicos logran avanzar en el cuadro y entrar en la lucha de las preseas, será un

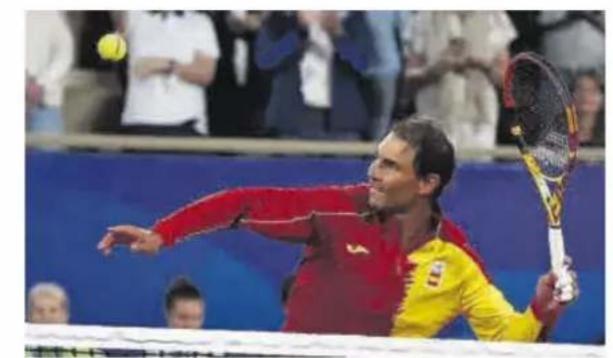

EFE

extra. No sabemos cuánto tiempo podremos seguir gozando de Rafa Nadal, no se atreve a cerrar la fecha porque cuando se siente bien es una pena que le pase por la cabeza dejar de jugar a tenis. El que también ha sonreido y mucho, tras haber trabajado mucho años, ha sido Francisco Garrigós, con un pequeño aire de desconten-

to, porque él lo que quería era el oro, ha logrado que el primer día con posibilidad de sumar medallas España inscriba su nombre en el medallero.

El esfuerzo seguro que ha sido de oro, pero romper una maldición que se arrastraba desde Sydney bien vale la pena, aunque sea en la tercera posición del cajón.

Llegarán más medallas y descubriremos a otros luchadores que llevan años bregando y a otros que es la primera vez que viven en una villa olímpica, pero recordaremos que el primero ha sido Fran.

**XAVIER ORTUÑO** 

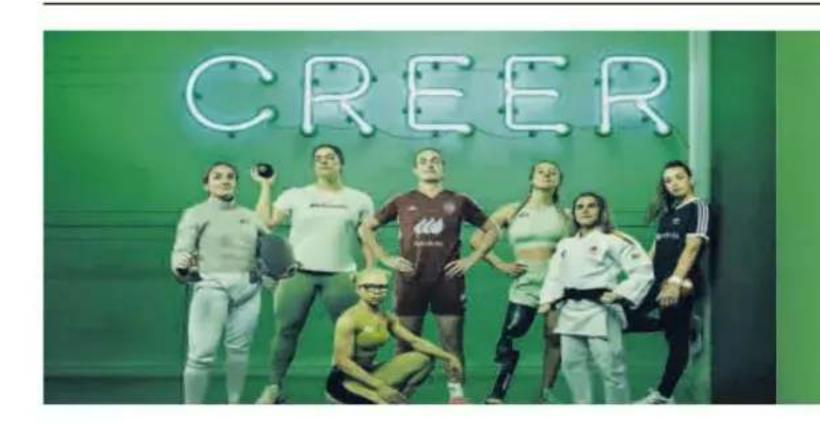

La fuente de energía más poderosa del mundo.





**TENIS 'NADALCARAZ' SE ESTRENAN** 

## La primera vez fue mágica

Nadal y Alcaraz vencieron (7-6 y 6-4) en su debut olímpico, en una Philippe Chatrier entregada a ellos, en especial a la leyenda de Manacor

#### SERGIOR, VIÑAS

La imagen impresionaba antes incluso de percibirla con nitidez. Se intuía por el túnel de la pista central de Roland Garros sus dos inconfundibles figuras acercándose, el uno junto al otro, el rey de siempre y el de ahora. La profecía al fin cumplida, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz unidos sobre la tierra prometida para delirio de los presentes. Ya, pase lo que pase en la competición, una de las imágenes de estos Juegos Olímpicos. La buena noticia, la mejor de ellas, es que habrá más en los días venideros.

Porque Nadal y Alcaraz, Alcaraz y Nadal, se garantizaron en su debut como pareja al menos una noche más. No fueron el dueto más compenetrado ni el más brillante, pasaron apuros para doblegar en dos sets (7-6 y 6-4) a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. Pero ganaron, que era de lo que se trataba,

liquidada la jornada en dos sets, sembrada y glorificada con esa victoria la magia de las primeras veces que París agradeció entregada a su causa bajo el cántico unánime de "Rafa, Rafa" cuando el final ya se adivinaba. La entidad del acontecimiento la enfatizó la aparición- de Billie Jean King, a pie de pista, en los prolegómenos del choque. Quiso la organización revestir el duelo con un aura de ceremonia de inauguración del tenis, como si Nadal se hubiese traído hasta Roland Garros en su mochila la antorcha olímpica que le entregó Zinedine Zidane un día antes en Trocadéro. En realidad, y más allá de lo deportivo, el día se consagró a que Paris intensificara su declaración de amor hacia el tenista balear, ahora que el final se incluye tan y tan cercano, quizá en algún día de la semana que viene. al menos en lo relativo a esta tierra de la que ha sido emperador. La ovación brindada por la Philippe Chatrier, en contraste con algunos feos abu-

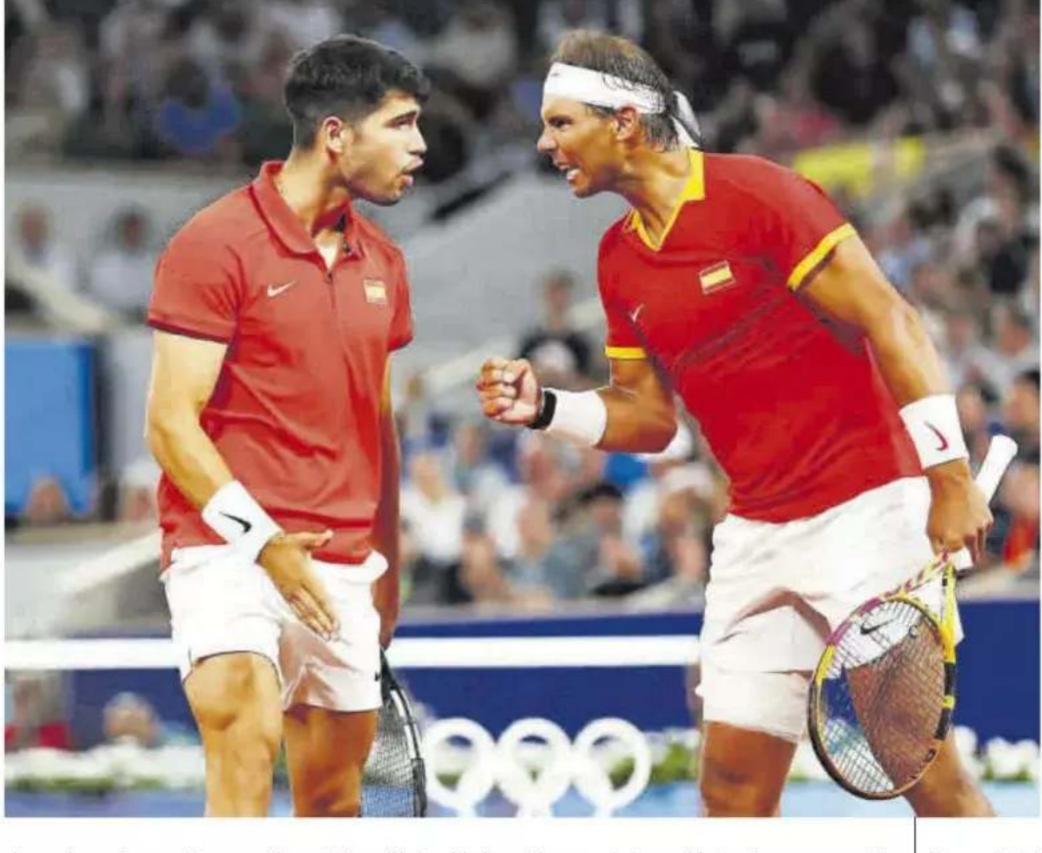

cheos a la pareja argentina, pareció enardecerle el espíritu.

EL MEJOR RAFA Porque Nadal, que era el asterisco del dueto, arrancó ágil y preciso, mucho más resolutivo que un Alcaraz que perdió su primer servicio, casi una tradición suya en estas pistas de Roland Garros, y que, como horas antes en el individual, amaneció algo acelerado. La red era propiedad de un Nadal que, paradojas del tenis y del tiempo pasado, cimentó su leyenda aquí desde el fondo de la pista.

España replicó al momento el 'break' inicial, reiniciando el duelo en el 1-1. A partir de entonces, y durante todo el set, imperó la igualdad, con Alcaraz entrando en calor poco a poco y enseñando con cierta timidez su reportorio. Insuficiente, en cualquier caso. para abrumar a la experta pareia argentina, que forzó el 'tie break'.

En el desempate, Nadal deleitó a la afición parisina siendo el autor de los dos últimos puntos (7-4), dos puntazos, un remate de volea a los pies de Molteni y una contundente derecha paralela al resto, que hizo subir el primer set al marcador de España.

Los argentinos, dolidos, sacaron entonces su tenis más preciso y rompiendo el servicio español en el segundo juego. La reacción de Nadal, y en especial de Alcaraz, fue no obstante impecable: tres juegos consecutivos ganados en blanco para colocar 3-3 en el marcador de la segunda manga.

El encuentro se volvió a quebrar en el noveno juego, en este caso a favor de los españoles, como si todo estuviera guionizado para que el servicio final fuera de Nadal. No desperdició el balear el capricho del azar y con él firmó la victoria, atada con un punto de Alcaraz. He ahí el mensaje: yo construí todo esto, ahora es tuyo. Y Roland Garros enloqueció por última vez, deseando ya que llegue el lunes para volver a saborear la historia que firman estos dos deportistas irrepetibles.

Alcaraz y Nadal debutaron en los Juegos con un buen triunfo ante los argentinos González y Molteni // EFE

**TENIS PARTIDO INAUGURAL** 

## **Alcaraz** se divierte en su debut; Nadal, en duda

El tenista murciano, en apenas una hora, liquida en dos mangas (6-3 y 6-1) al libanés Hadi Habib. Hoy se conocerá su rival en segunda ronda: Norrie o Griekspoor

#### SERGIO R. VIÑAS

A ratos, en su sencillo debut en los Juegos (6-3 y 6-1 en una hora y 10 minutos), Carlos Alcaraz parecía más el director de una charanga que el mayúsculo tenista que es. Hubo un momento de su partido contra Hady Habib, sin venir muy a cuento, en el que las gradas de la Suzanne-Lenglen, la segunda pista de Roland Garros, se pusieron a hacer la ola. Una escena que jamás se vería en el grand slam parisino pero, ay, esto es otra cosa, estos son los Juegos Olímpicos.

Y el murciano, al presenciar la escena, mediado aún el primer set, se echó a reír a mandíbula batiente. correspondiendo con un aplauso con su raqueta. Se lo estaba pasando en grande con una afición que, paradójicamente, porque nada es más atractivo que lo imposible, animaba a su rival, Hady Habib, un libanés nacido en Estados Unidos con apenas 15 partidos en el circuito ATP que sabía su rol de este sábado, ser un convidado de piedra para un debut exitoso y sencillo para el ganador de cuatro grand

#### RAFA MEDITA PARTICIPAR

El de Manacor, al terminar los dobles, dejó dudas sobre su previsto debut ante Fucsovics hoy desde las 14.00 h: "No lo sé, tengo que hablar con el equipo. Tomaremos la decisión que creamos más adecuada para tener las máximas opciones de traer medallas a casa para el equipo español".



Alcaraz apenas sudó para superar a Hadi Habib // AP

#### BALONMANO LOS HISPANOS REACCIONARON A TIEMPO EN EL SEGUNDO PERIODO

## Gonzalo despereza a España

La excelente actuación del portero toledano, unida a la mejoría en retaguardia en la segunda mitad, permitieron a los entrenados por Jordi Ribera arrancar su andadura olímpica con un trabajado triunfo frente a una combativa Eslovenia

#### **ESPAÑA ESLOVENIA**

#### JORNADA 1/ARENA PARIS/2500 ESP.

España, 25 (8+17): Pérez de Vargas (p.), Abel Sergio, Sánchez-Migallón, Garciandia (1), Dani Dujshebaev (5), Aleix Gómez (6, 3p.), Dani Fernández (4) -siete inicial-, Corrales (p.s.), Tarrafeta (1), Alex Dujshebaev (2), Casado (2), Maqueda (3) y Javi Rodríguez (1).

Eslovenia, 22 (11+11): Klemen Ferlin, Dean Bombac (5, 4p.), Kristjan Horzen (3), Jure Dolenec (1), Borut Mackovsek (1), Blaz Janc (2), Tilen Kodrin (4) -siete inicial-, Urban Lesjak (p.s.), Blaz Blagotinsek (1), Aleks Vlah (2), Domen Novak (1) y Miha Zarabec (2).

Parciales: 1-2, 3-4, 4-5, 6-6, 8-8, 8-11 (descanso), 11-13, 13-14, 17-16, 19-17, 22-20 y 25-22.

#### **DAVID RUBIO**

Paris

España debutó con una victoria muy trabajada por 25-22 frente a una Eslovenia lastrada por su corta dotación que terminó muriendo ante el gran trabajo defensivo de los Hispanos y la actuación destacada de Gonzalo Pérez de Vargas en la portería.

Los de Jordi Ribera tenían claro que era vital empezar con mucha intensidad defensiva pese a este horario infernal de las nueve de la mañana y con el recuerdo muy presente del debut de las Guerreras con un nefasto inicio (2-7) que cimentó su abultada derrota.

El problema estuvo sobre todo en ataque, con un ritmo lento y con acciones previsibles contra un 6-0 tan bien plantado como duro de los balcánicos y bloqueando continuamente los lanzamientos, todo ello aderezado por la sucesión de errores de dos pésimas colegiadas como las hermanas Bonaventure. Lo mejor es que se



Pérez de Vargas, uno de los destacados del estreno español en Paris // EFE

retiran en París, un alivio para las selecciones y para los clubes en la Champions.

Klemen Ferlin brilló incluso más que un notable Pérez de Vargas y la circulación ofensiva eslovena les permitió forzar hasta cinco penaltis que transformó sin fallo Dean Bombac, aquel jugador que dejó a España sin Juegos en 2016 y que ya tiene 35 años.

España se adelantó (3-2) con un parcial de 2-0 aprovechando la incomprensible exclusión de Mackovsek, aunque la irrupción del todopoderoso Aleks Vlah con dos golazos situó un preocupante 4-5 (min. 15:52).

Alex Dujshebaev volvió a adelantar a los Hispanos (8-7) antes de un apagón total en ataque que derivó en un parcial de 0-4 con el que se cerró el primer acto (8-11) coincidiendo con una exclusión kafkiana de Javi Rodríguez y una infantil de Jorge Maqueda yendo a la cara. Muchas cosas que cambiar, sobre todo en ataque.

PILAS RECARGADAS LOS Hispanos regresaron mucho más activos y consiguieron correr para

acercarse a un solo tanto (11-12), pero un lanzamiento al poste a puerta vacía desde su propia pista de Dani Fernández y dos ataques magistrales eslovenos devolvieron el -3 (11-14).

La hoja de ruta ante un rival con menos cambios estaba clara y el equipo la interpretó a la perfección desde la defensa con un Gonzalo espectacular. Tanto, que recuperó la delantera (17-16) y obligó al mítico Uros Zorman a parar el partido tras la duodécima parada del toledano y otro gol de un Maqueda desatado (19-16, min.

45:55).

Eslovenia reaccionó e incluso atacó para empatar con 20-19 al paso por el 50', pero una pérdida de Zarabec se lo impidió y ahí se echó el equipo a sus espaldas Álex Dujshebaev. España supo jugar mejor en el momento clave del partido y atacó con 23-21 a tres mi-

EL RITMO LENTO DE PARTIDO TRABÓ A LOS HISPANOS DE INICIO. EXCESIVAMENTE **PREVISIBLES ANTE** EL 6-0 BALCÁNICO

#### **EL CUADRO DE RIBERA** SUPO JUGAR MEJOR EN EL MOMENTO CLAVE, CON ALEX DUJSHEBAEV **CARGÁNDOSE AL** EQUIPO A SU ESPALDA

nutos del final. No hubo gol en un ataque larguísimo, pero la defensa sentenció con un robo de Dani Fernández con golazo a la contra y un paradón de Pérez de Vargas. Dani Dujshebaev, otro de los destacados, amplió aún más la renta (25-22) antes de que Kodrin cerrase el marcador desde el extremo en una trabajada y merecida victoria por 25-22 con Jordi Ribera como otro gran protagonista. El 'genio' de Sarrià de Ter supo madurar el partido para aprovechar la mayor profundidad de banquillo española.

#### Jordi Ribera: "Esta victoria nos permite creer"

Jordi Ribera reconoció que su equipo empezó nervioso en su debut en los Juegos de París contra Eslovenia, pero valoró la reacción en la segunda mitad y consideró que la victoria les "permitirá crecer". "Creo que el equipo va a crecer, lo necesitamos porque tenemos un rival muy difícil, que es Suecia, pero siempre es bueno hacerlo desde la perspectiva de haber ganado", aseguró el técnico tras la victoria 25-22 de los Hispanos.

El catalán señaló que la juventud de la plantilla, con cin-

co años menos de media que el equipo que se colgó el bronce en Tokio, y el hecho de que muchos de ellos debutaran en unos Juegos también pudo influir.

"Cuando hay tantos jugadores nuevos, pues también cuesta, saben de la responsabilidad que es estar aquí. Hemos pasado de unos Juegos de Tokio con gente con mucha experiencia a unos Juegos aquí con gente un poquito más de inexperiencia y se ha notado en la primera parte", señaló el seleccionador.



**BASKET** ESPAÑA, SIN OPCIONES EN EL DEBUT

## Australia fue demasiado

La selección de Sergio Scariolo cayó derrotada en su primer encuentro y se complicó la clasificación para cuartos de final; la buena actuación de Santi Aldama no bastó

#### **AUSTRALIA ESPAÑA**

#### JORNADA 1/PIERRE MAUROY/26.991ESP.

Australia, 92 (31+18+20+23): Daniels (13), Giddey (17), Mills (19) Kay (8), Landale (20), -cinco inicial-, Dellavedova (0), McVeigh (13), Magnay (2), Green (0), e Ingles (0).

España, 80 (21+21+18+20): Lorenzo Brown (5), Abrines (6), López-Aróstegui (2), Aldama (27), Willy H. (14), -cinco inicial-, Garuba (3), Juancho H. (2), Díaz (0), Rudy (0), Llull (17) y Brizuela (2).

Árbitros: Gatis Salins (LET), Omar Bermúdez (MEX) y Juan Fernández (ARG), Eliminado McVeigh por cinco personales.

#### SERGIOR. VIÑAS

La previsión era justa. Esta España tiene el grupo sanguíneo de los héroes y nada se puede descartar de ella, pero en el estreno de los Juegos Olímpicos, Australia le recordó que todo será más difícil de lo que había sido hasta ahora para el baloncesto nacional.

Perdieron por 92-80 los hombres de Sergio Scariolo en Lille, subsede olímpica para esta fase de grupos contra un rival que demostró ser mejor prácticamente durante los 40 minutos y se le complica mucho el pase a cuartos de final.

El resultado final, 12 puntos de diferencia, fue quizá excesivo, fruto de dos triples australianos en el epílogo, pero no ocultan que España, ahora mismo, parece un par de puntos por debajo de las aspirantes a medalla, entre las que bien se puede ubicar también a Grecia y

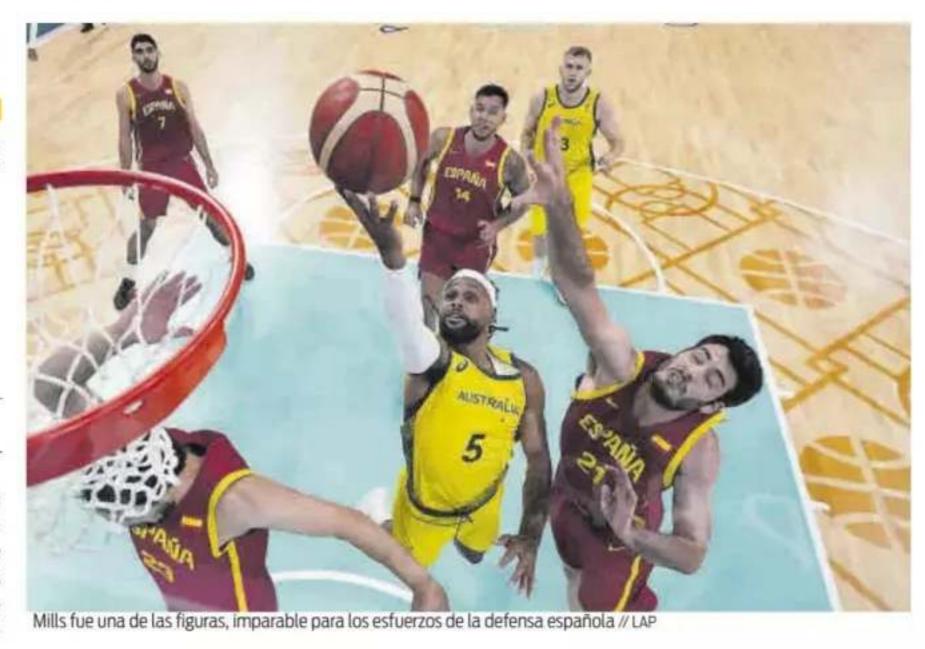

#### ESPAÑA CAYÓ **CONTRA UN RIVAL QUE**

#### DEMOSTRÓ SER MEJOR PRACTICAMENTE **DURANTE LOS 40 MINUTOS**

a Canadá, sus otras dos rivales de grupo.

El mal primer cuarto, con 31 puntos encajados, fue un lastre contra el que una España liderada por un omnipresente Aldama (27 puntos)

trató de bregar después. La sangría se fue mitigando conforme Scariolo fue sacando de toriles a su segunda unidad, con Rudy, Llull y Garuba, más física y preparada para el barro que la primera. El 49-42 del descanso fue hasta bueno para los de Scariolo, además de un fiel reflejo de la dinámica del choque, obligada la selección a optimizar su flujo anotador para competir por la victoria, además de a mitigar sus despistes defensivos. Y lo hicieron nada más regresar del descanso, con un parcial de 5-14 que le llevó a ponerse por delante en el marcador en cuatro minutos (54-56), gracias al acierto de Abrines y Aldama y la firmeza en las calderas de Willy. Australia, sin embargo, replicó con dos triples prácticamente seguidos e incrementando su determinación en el rebote. Llull, con ocho puntos consecutivos en tres minutos, apretó de nuevo el marcador (73-68). Pero como había pasado en el anterior cuarto, Australia reaccionó en cuanto se sintió amenazada, de nuevo con Mills como líder. Un parcial de 13-5, con Giddey de nuevo reenganchado a la fiesta, dejó todo visto para sentencia.

#### WATERPOLO (F) EL EQUIPO DE MIKI OCA SE ESTRENÓ CON TRIUNFO

### Una España solvente no dio opciones a las anfitrionas

Las 'Guerreras del Agua' son por méritos propios una de las opciones de medalla muy firmes de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París y lo demostraron con un notable debut frente a las anfitrionas (15-6).

El choque sirvió para ir cogiendo buenas sensaciones de cara a la prueba de fuego del martes frente a Estados Unidos, rival al que no derrotan desde hace ya 10 años en Campeonatos del Mundo y en Juegos Olímpicos. Sí

lo han hecho recientemente en la Liga Mundial.

Con un formato 'amigo' al clasificarse para cuartos los cuatro primeros de cada grupo de cinco equipos, no se podía fallar y Miki Oca y sus jugadoras demostraron tenerlo muy claro con un sonoro 6-3 en el primer cuarto con seis goleadoras diferentes en el choque.

Esa voracidad realizadora se vio frenada en el segundo parcial, en parte por el aumento en la intensidad de las ganas y también por una cierta relajación española. No obstante, al ecuador del choque se llegó con un 9-4 palmario.

España siguió mandando con la tetragoleadora Elena Ruiz al mando de las operaciones. La renta de las de Miki Oca no dejó de crecer pese a que la puntería en ataque fue bajando. Ruiz culminó un miniparcial de 2-0 para elevar la renta al 12-5 (21') y el tercer período se cerró con 12-5. Al final, 15-6 y... a pensar en EE.UU.

#### **ESPAÑA** FRANCIA



#### JORNADA 1/CENTRO ACUÁTICO/4.000 ESP.

España: Martina Terré (p.), Isabel Piralkova (3), Anni Espar, Bea Ortiz (2), Nona Pérez, Paula Crespí (1), Elena Ruiz (4, 1p.), Pili Pena (2), Judith Forca, Paula Camus (1), Maica García (1) y Paula Leiton (1).

Francia: Mia Rycraw (p.), Lara Andrés, Valentine Heurtaux, Camelia Bouloukbachi (1), Louise Guillet, Orsola Hertzka, Juliette Dhalluin (3), Arrelie Battu, Ema Vernoux (2), Camile Radosavljevic, Tiziana Raspo y Audrey Daule.

Goles: 1-0, Paula Crespi; 2-0, Elena Ruiz; 2-1, Ema Vernoux; 3-1, Paula Camus; 4-1, Pili Pena; 4-2, Juliette Dhalluin; 5-2, Bea Ortiz; 6-2, Isabel Piralkova; 6-3, Camelia Bouloukbachi; 7-3, Elena Ruiz; 7-4, Juliette Dhalluin; 8-4, Paula Leiton; 9-4, Elena Ruiz, de penalti; 10-4, Isabel Piralkova; 10-5, Juliette Dhalluin; 11-5, Maica García; 12-5, Elena Ruiz; 13-5, Pili Pena; 13-6, Ema Vernoux; 14-6, Bea Ortiz; 15-6, Isabel Piralkova.

#### HOCKEY HIERBA (M)

#### Tropiezo con Gran Bretaña en el debut

El equipo de Max Caldas creó peligro, pero no capitalizó

La selección española de hockey volvió a tropezar con Gran Bretaña (4-0) en su partido de debut en París 2024, en el que el equipo de Max Caldas creó más peligro al comienzo, pero no aprovechó sus opciones de penalti córner y su rival encauzó el triunfo con dos goles en tres minutos antes del descanso, para resolver luego con un penalti y otro tanto a dos minutos del final.

Igual que hace apenas un mes en la Pro Liga, en la que los británicos ganaron sus dos enfrentamientos con los españoles, los primeros tres puntos del torneo olímpico fueron para los primeros, que se encontraron con un rival valiente, volcado al ataque en sus primeras acciones y combativo hasta el final. Dos tiros claros de Chefo Basterra y otros de Marc Reyné y Jordi Bonastre fueron los primeros avisos de España, primer equipo que dispuso

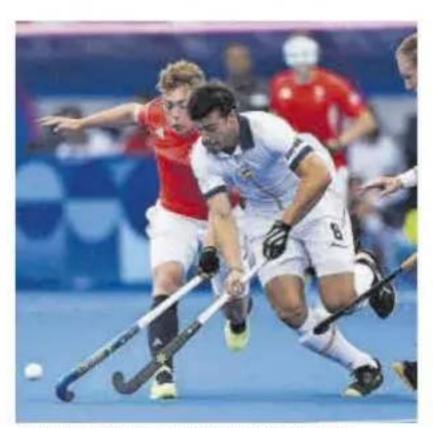

No hubo muchas opciones para España // EFE

de opciones de penalti córner, dos en el primer cuarto, aunque no acabaron el gol.

Si lo hizo a dos minutos de concluir el primer tramo una pérdida de España cerca del área en la que Nicholas Park, por la banda izquierda, se llevó la bola y sorprendió a Luis Calzado, como hizo después Gareth Furlong, en un ataque que colocó el 2-0 previo al descanso. El meta español evitó antes el primer penalti córner de Inglaterra.

SIN SUERTE También el portero inglés Ollie Payne hizo los deberes al parar con un pie un nuevo penalti córner para España, al comienzo del tercer cuarto, que fue un tiempo de transición hacia el tramo final, en el que Gran Bretaña volvió a golpear doblemente. España se quedó sin un penalti córner por decisión del videoárbitro, pero Gareth Furlong sacó renta del que tuvo después su equipo, a pesar de que Luis Calzado llegó a parar la bola, y anotó el 3-0 y el segundo en su cuenta particular. La respuesta española con tiros de Marc Miralles, Chefo Basterra y Eduard De Ignacio-Simó no tuvo el efecto necesario y los británicos sentenciaron cuando Ruppert Shipperley recuperó una bola que le acaba de parar Luis Calzado a dos minutos del final. El videoárbitro no concedió gol en un penalti rematado por Xavi Gispert y los 'RedSticks' se fueron de vacío en su estreno.

27

**FÚTBOL** YA ESTÁN EN LAS ELIMINATORIAS

## Fermin y Baena quieren el doblete

Dos goles de los dos campeones de la Eurocopa presentes en la cita olímpica amarran una sufrida victoria para la selección ante la República Dominicana

#### R. DOMINICANA **ESPAÑA**

#### JORNADA Z/MATMUT ATLANTIQUE/20.000 E

República Dominicana: Enrique Boesl; Reyes Marizán (De León, 79'), Pujol, De Lucas (Josue Baez, 90'), Urbaez, Lemaire (Rafael Núñez, 59'); De la Cruz (Ureña, 59'), Montes de Ora, Morschel, Azcona; Lorenzo (Peter Federico, 46').

España: Tenas, Juanlu Sánchez, Eric Garcia, Cubarsi (Pacheco, 66'), Miranda (Miguel, 66'); Barrios (Bernabé, 66'), Fermin (Diego López, 77'), Baena (Turrientes, 77'); Oroz; Sergio Gómez y Abel Ruíz.

Goles: 0-1 M.24 Fermin, 1-1 M.38 Montes de Ora. 1-2 M.55 Baena. 1-3 M.74 Miguel.

Árbitros: Adel al-Nagbi (EAU). TR: Azcona. TA: Pau Cubarsí y Pacheco.

#### **DANIEL GÓMEZ ALONSO**

Solo una selección en toda la historia ha conseguido ganar la Eurocopa y el oro en unos Juegos Olímpicos en un mismo verano. Fue Francia, en 1984 y solo un jugador repitió presencia en ambos torneos por aquel entonces: la gesta pertenece al guardameta Albert Rust que ahora, 40 años después, ve como ese registro que le convierte en

único corre peligro. Y lo hace porque dos campeones de Europa hace poco más de dos semanas como son Fermín López y Álex Baena se han presentado en París con ansias de doblete veraniego, como demostraron en el segundo partido de grupo ante la República Dominicana, que sirvió para certificar la presencia del equipo de Santi Denia en los cuartos de final. El mediapunta del Barça anotó el primer tanto del partido y regaló el tercero, mientras que el centrocampista del Villarreal deshizo el empate dominicano nada más iniciarse la segunda mitad. Si el día del debut ante Uzbekistán en París tocó sufrir, y de lo lindo, este sábado

#### **EL TERCER ENCUENTRO** DE LA FASE DE GRUPOS ANTE EGIPTO SERVIRA PARA AMARRAR EL LIDERATO, CON LOS **CUARTOS YA SEGUROS**

ante el combinado caribeño pudo imponer su ritmo y disfrutar, desplegando un juego ofensivo y ganando en confianza para lo que vendrá a partir de las rondas eliminatorias.

Solo un cambio introdujo Santi Denia respecto al once del primer día ante Uzbekistán, Juanlu, lateral del Sevilla, entór en lugar del lesionado Marc Pubill. El resto, lo esperado y lo que apunta a ser fijo de aquí al final del torneo, con Abel, Sergio Gómez y Miranda, intocables para el técnico argentino y protagonistas del triunfo del estreno, junto al resto de jóvenes sub-23. Enfrente, una selección dominicana dirigida por un viejo conocido, Ibai Gómez, y sin nombres reconocibles más allá de Peter Federico. que sorprendentemente se quedó en el banquillo de inicio.

El tercer choque de fase de grupos ante Egipto será relajado, en el que España solo se jugará, como mucho, el primer puesto del grupo y en el que Denia podrá rotar para dar descanso a sus jugadores.

Fermín López y Baena, en segundo plano, vieron puerta ante los dominicanos y ya saludan a los cuartos de final

// EFE



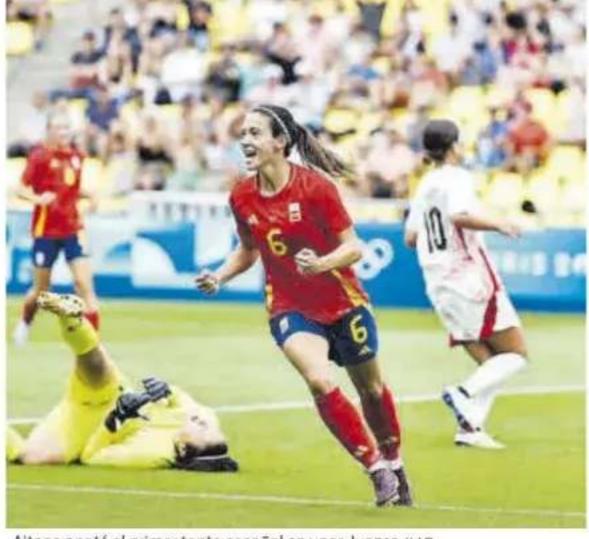

Altana anotó el primer tanto español en unos Juegos // AP

**FEMENINO** CANDIDATAS A TODO

## A sentenciar el pase a cuartos

La selección española buscará ante Nigeria su plaza en la siguiente eliminatoria

#### MARIA TIKAS Barcelona

Con la primera prueba de fuego ante Japón superada, con remontada y victoria en su debut olímpico, España puede certificar su clasificación para los cuartos de final en los Juegos de París ante Nigeria, su segundo rival en la fase de grupos, antes de medirse a Brasil.

En su estreno, las de Montse Tomé tiraron de oficio y experiencia -la propia de la número uno del ranking que ya tiene un Mundial y una Nations League en su palmaréspara neutralizar el tanto de Fujino con el que se adelantó Japón en Nantes. Aitana, antes del descanso, y luego Mariona, a pase de la Balón de Oro, pusieron los goles para culminar una remontada de carácter y mucho mérito.

"Todavía no hemos hecho nada. Hay que ganar a Nigeria", dijo Alexia Putellas, que firmó una gran

ESPAÑA INICIÓ CON VICTORIA SU ANDADURA OLÍMPICA Y PODRÍA SELLAR **SU PASAPORTE ANTE LAS AFRICANAS** 

actuación, tras la victoria ante el combinado nipón. "Sí lo hacemos. tendremos pie y medio en cuartos". Un apunte, sin embargo. Serán ambos pies. Si España gana a las africanas, estará en la siguiente ronda.

Nigeria, por su parte, buscará reponerse tras la derrota ante Brasil y mantenerse viva en los Juegos. Las 'Súper águilas', con caras conocidas -Oshoala, Ajibade y Tony Payne en el tridente de ataque, aunque la exazulgrana no disputó ni un minuto-, cayeron por la mínima en el primer encuentro ante las sudamericanas, con un gol de Gabi Nunes, a pase de Marta, antes del descanso.

Para la seleccionadora Montse Tomé, disputar unos Juegos Olímpicos "era una de mis ilusiones" como jugadora. "Cuando era jugadora, siempre me había marcado el objetivo de llegar a unos Juegos o a un Mundial. Eran estas dos cosas. Pero en mi época, en aquella época, la selección española luchaba por estar clasificada y nunca nos clasificábamos", dijo en la previa, en unas declaraciones recogidas por EFE.

19.00 h La 1 Árbitro: Penso (Estados Unidos) Stade de la Beaujoire (Nantes)

CICLISMO DISCRETO PAPEL ESPAÑOL CON LAZKANO (26°) Y MIREIA BENITO (22°)

## Evenepoel cubre de oro a Bélgica

La contrarreloj masculina de los Juegos se disputó bajo una intensa lluvia que también perjudicó a las mujeres con la australiana Grace Brown como nueva campeona olímpica. Remco cumplió su favoritismo

SERGI LÓPEZ-EGEA

Barcelona

Remco Evenepoel se cubrió de oro en París. Era el favorito y cumplió. Y no era una hazaña fácil. El circuito no le gustaba y hasta quizás era algo corto para él con poco más de 32 kilómetros. La lluvia convirtió a las calles de París en una pista resbaladiza, donde había que mantener el equilibrio y sobre todo evitar la pintura blanca de los pasos a peatones y de la señalización de carriles. Las mujeres, que partieron antes, marcaron, con numerosas caídas, todas las señales de alerta. Pero si se guería una medalla había que olvidar los temores. Es lo que hizo Wout van Aert, medalla de bronce, dos belgas en el podio de la torre Eiffel, dos flamencos, dos enemigos en la carretera que, sin embargo, se abrazaron y compartieron risas al acabar la carrera. La medalla de plata fue para Filippo Ganna, el 'gigante' italiano; y eso que realizó una 'salvada' increíble para no irse al suelo en un tramo resbaladizo por el bosque de Vincennes, en una contrarreloj que para seguir la pauta olímpica pasó por algunos de los monumentos y parajes más famosos de París. Partió de los Inválidos y llegó al puente de Alejandro III.

Evenepoel era el super, super, super favorito, sobre todo porque sólo Ganna podía quitarle el oro, aunque llegaba a los Juegos sin ese toque especial de forma que le habría dado el Tour, carrera en la que no participó. Tampoco concursaban Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, aunque cuando una contrarreloj es prácticamente llana, el ciclista flamenco se convierte en un corredor intratable hasta para los fenómenos de Eslovenia y Dinamarca. Ya se vio en la primera cita cronometrada del Tour, en la Borgoña, donde Evenepoel se anotó la victoria.

SORTEO DEL DÍA



Lista acumulada de las cantidades que han

Ganna (plata), Remco Evenepoel (oro) y Van Aert (bronce) // EFE

SORTEO

Sin apenas sustos, veloz como un cohete, el corredor flamenco fue marcando los primeros tiempos mientras Van Aert era el primero que rompía el promedio que marcaba el resto de las contrincantes. Cuando el británico Josh Tarling cruzó la meta dos segundos más lento que Van Aert ya estuvo claro el podio, similar al del último campeonato del mundo, en Glasgow el verano pasado, donde Tarling fue tercero y con Evenepoel y Ganna en las dos primeras plazas.

#### SIN SORPRESAS EN MUJERES SI

no hubo sorpresas en el apartado masculino, las mujeres especialistas contra el cronómetro superaron a las figuras, a las fondistas, a las que destacan en las carreras principales, como las tres grandes vueltas. La corredora australiana Grace Brown se colgó el oro, con la británica Anna Henderson en la segunda plaza y la estadounidense Chloe Dygert con la medalla de bronce. La actuación española fue discreta pese a la voluntad que le puso Mireia Benito, que sufrió una caída y acabó la 22ª, mientras que Oier Lazkano, con problemas mecánicos en la bici, se tuvo que conformar con la plaza 26ª. El ciclismo de carretera regresa el próximo fin de semana con la actuación masculina del sábado día 3 y la carrera femenina del domingo día 4.

| [m] NV                | TERÍA<br>CIONAL<br>A D O | 27 D                  | de 100.000 billetes c | 024                        | 94 Es                                   | orrespondido a los no<br>clasificados por<br>los premios caducan a lo<br>rtir del día siguiente al de | su cifra final<br>s tres meses, contados | STATES OF             |                       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| O                     | 1                        | 2                     | 3                     | 4                          | 5                                       | 6                                                                                                     | 7                                        | 8                     | 9                     |
| Números Euros/Billete | Números Euros/Billete    | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete      | Números Euros/Billete                   | Números Euros/Billete                                                                                 | Números Euros/Billete                    | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete |
| 14500300              | 14501 300                | 14502300              | 14503 360             | 14504360                   | 14505 300                               | 14506 360                                                                                             | 14507 300                                | 14508 300             | 14509 300             |
| 14510300              | 14511, 300               | 14512300              | 14513360              | 14514360                   | 14515300                                | 14516 360                                                                                             | 14517300                                 | 14518 300             | 14519300              |
| 14520 300             | 14521 300                | 14522300              | 14523360              | 14524360                   | 14525300                                | 14526 360                                                                                             | 14527300                                 | 14528420              | 14529300              |
| 14530 300             | 14531 300                | 14532300              | 14533 360             | 14534360                   | 14535300                                | 14536360                                                                                              | 14537 300                                | 14538 300             | 14539 300             |
| 14540 300             | 14541, 300               | 14542 420             | 14543                 | 14544360                   | 14545 300                               | 14546 360                                                                                             | 14547300                                 | 14548 300             | 14549 300             |
| 14550 300             | 14551300                 | 14552300              | 14553 360             | 14554480                   | 14555300                                | 14556360                                                                                              | 14557300                                 | 14558 300             | 14559 300             |
| 14560300              | 14561300                 | 14582300              | 14583 480             | 14564360                   | 14565 540                               | 14566 380                                                                                             | 14567300                                 | 14568 300             | 14569 300             |
| 14570300              | 14571 300                | 14572300              | 14573 360             | 14574360                   | 14575300                                | 14578 360                                                                                             | 14577420                                 | 14578 420             | 14579 300             |
| 14580 300             | 14581 300                | 14582300              | 14583 5.900           | 14584 120.060              | 145855.840                              | 14586 360                                                                                             | 14587300                                 | 14588 300             | 14589 300             |
| 14590,300             | 14591300                 | 14592300              | 14593360              | 14594360                   | 14595300                                | 14596360                                                                                              | 14597420                                 | 14598 300             | 14599 300             |
| 44100300              | 44101300                 | 44102300              | 44103360              | 44104360                   | 44105300                                | 44106 360                                                                                             | 44107300                                 | 44108300              | 44109300              |
| 44110300              | 44111300                 | 44112300              | 44113360              | 44114360                   | 44115300                                | 44116360                                                                                              | 44117300                                 | 44118300              | 44119300              |
| 44120300              | 44121300                 | 44122300              | 44123360              | 44124360                   | 44125300                                | 44126360                                                                                              | 44127300                                 | 44128 420             | 44129 300             |
| 44130300              | 44131,300                | 44132300              | 44133360              | 44134380                   | 44135300                                | 44136                                                                                                 | 44137300                                 | 44138                 | 44139300              |
| 44140300              | 44141300                 | 4414210.420           | 44143 600.000         | 4414410.360                | 44145300                                | 44146360                                                                                              | 44147300                                 | 44148300              | 44149300              |
| 44150300              | 44151300                 | 44152300              | 44153360              | 44154480                   | 44155300                                | 44156360                                                                                              | 44157300                                 | 44158 300             | 44159300              |
| 44160300              | 44161300                 | 44162 300             | 44163480              | 44164360                   | 44165                                   | 44166360                                                                                              | 44167300                                 | 44168300              | 44169 300             |
| 44170300              | 44171300                 | 44172300              | 44173380              | 44174360                   | 44175300                                | 44176360                                                                                              | 44177420                                 | 44178420              | 44179300              |
| 44180300              | 44181300                 | 44182300              | 44183360              | 44184360                   | 44185300                                | 44185360                                                                                              | 44187300                                 | 44188300              | 44189 300             |
| 44190300              | 44191300                 | 44192300              | 44193360              | 44194360                   | 44195300                                | 44196360                                                                                              | 44197420                                 | 44198300              | 44199300              |
|                       | Terminanianas            | Tamburalanas          | Tambasiassa           | Tambasalaasa               | Tarrilanda                              | Tambasiass                                                                                            | Taminasiana                              | Tambaniana            |                       |
|                       | Terminaciones<br>091300  | Terminaciones         | Terminaciones         | Terminaciones<br>86841.560 | Terminaciones<br>31251.500              | Terminaciones                                                                                         | Terminaciones<br>55371.500               | Terminaciones         |                       |
|                       | 631300                   |                       | 793380                | 54180                      |                                         | 660                                                                                                   | 317300                                   | 318300                |                       |
|                       | 501                      |                       | 43180                 | 460                        |                                         | Sec                                                                                                   | 877 420                                  |                       |                       |
|                       |                          |                       | 63180                 |                            | 65240                                   |                                                                                                       | 77120                                    |                       |                       |
|                       |                          |                       | 360                   |                            | 001111111111111111111111111111111111111 |                                                                                                       | 97120                                    |                       |                       |
|                       |                          | ESTE SO               | College Washington    | EN JUEGO 4                 | 2.000.000 DE                            | EUROS EN I                                                                                            | Statement of the second                  |                       |                       |

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

enquiritará acumiliado el importe total de los premios que han correspondido al tallete.

<sup>1.</sup>º Compruebe el la fecha del sorteo y el dibugo que figuran en la parte superior de la lista conciden con los de su billete o décimo.
2.º En cada columna, y adio en elle, están todos los premios y reintegros que han correspondido a todos los números que terminan con la cilia grande que la encabeza, cisefficados en dos grupos números completos y terminaciones.

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna encahsizada con un uno. Los premios imiticados en la columna «euros/biflete» son los que corresponden a un biflete, o sea, a diez décimos.

3.º Ves si en la solumna de números sparece el que Vd. juega y, el sai fuera, e la derecha

29

TIRO EL MIXTO SE MOSTRÓ INTRATABLE

## China cazó el primer oro en la competición de rifle

Como ocurre en los Juegos desde Múnich 1972, el tiro ofreció el primer podio de una cita olímpica. Yuting Huang y Lihao Sheng accedieron al cajón más alto



Los chinos Yuting Huang y Lihao Sheng ganaron la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 al batir a los surcoreanos Jihyeon Keum y Hajun Park en la final de la competición de rifle de aire 10 metros por equipos mixtos, en el Centro de Tiro de Chateauroux.

Como ocurre en los Juegos desde Múnich 1972, el tiro olímpico ofreció el primer podio de una cita olímpica. Yuting Huang y Lihao Sheng permitieron a China revalidar el oro en esta modalidad tras la victoria de Yang Qian y Yang Haoran en Tokio 2020.

Los chinos, que dominaron la clasificación con 632.2 puntos por los 631.4 de los surcoreanos, se La medalla de bronce fue para los la previa se impusieron con clariimpusieron en la final por 16-12 pese a que Jihyeon Keum y Hajun Park comenzaron dominando en la primera tirada (20.3-20.6). Huang y Sheng reaccionaron rápidamente, tomaron la delantera y ya no dieron opción a sus rivales.

Yuting Huang campeona mundial en 2022 y 2023. En esta última cita, en Bakú, ya hizo pareja con Lihao Sheng.



kazajos Alexandra Le e Islam Sapayev, que tras ser terceros en

EL PAÍS ASIÁTICO REVALIDÓ LA PRESEA DORADA TRAS LA LOGRADA POR YANG QIAN Y YANG HAORAN **EN TOKIO 2020** 

dad, por 17-5, a los alemanes Anna Janssen y Maximilian Ulbrich. Es la primera presea en tiro del país asiático desde Atlanta 1996.

Los mexicanos Alejandra Zumaya y Edson Ismael Ramírez firmaron la séptima plaza en la clasificación con 628.6 puntos, y los argentinos Fernanda Russo y Marcelo Julián Gutiérrez la decimonovena con 624.8.

Huang y Lihao Sheng, luciendo el oro // EFE



Titmus, centro, escoltada por Ledecky, izquierda, y McIntosh, derecha // AP

NATACIÓN LA 'AUSSIE' SUMÓ EL ORO

### LEDECKY SE HUMANIZA ANTE ARIARNE TITMUS

La leyenda estadounidense obtiene el bronce y no logra cambiar la tendencia

#### FRANCISCO CABEZAS

Katie Ledecky es la mejor nadadora de siempre. Sus siete oros olímpicos y 21 campeonatos del mundo no tienen parangón. Pero, maldito deporte, a sus 27 años, y en esa natación que antes o después acaba por escupirte del agua, comienza a mirar más hacia atrás que hacia adelante.

Quizá los medios de comunicación, siempre exigentes e hiperbólicos, esperaran más de la genial estadounidense en la prueba que debía ser la final del siglo, la prueba más esperada en la piscina de La Défense: los 400 metros libres. Pero Ledecky, y ella era la primera que lo sospechaba, nunca tuvo opciones ante la tiranía de esta época, la de una Ariame Titmus que, tres años y medio más joven, pudo revali-

dar el oro conquistado en los Juegos de Tokio. Entre ellas dos se interpuso la prodigiosa canadiense de 18 años Summer McIntosh, que, como sus rivales, también fue plusmarquista de la distancia. Titmus (3:57.49) no pudo batir el récord del mundo que arrebató a McIntosh en el Mundial de Fukuoka de 2023 (3:55.38), pero se permitió el lujo de no temer nunca por un triunfo que tuvo en su cabeza, pero también en sus brazadas, de inicio a fin. También quedó lejos del récord olímpico que aún ostenta Ledecky de los Juegos de Río. Poco importó.

"Me siento honrada por haber competido y también por haber nadado junto a leyendas como Katie. Yo la admiro. Y la rivalidad está en la competición, no fuera",, afirmó Titmus que no tuvo reparos en confesar que, en algún momento, sintió la presión que se le venía encima.

**BOXEO** FALLECIÓ FATUPAITO

### Luto en Samoa por la muerte de un técnico

La Asociación Internacional de Boxeo lamentó a través de un comunicado el fallecimiento de Lionel Elika Fatupaito, que sufrió un paro cardíaco en la Villa Olímpica

La Asociación Internacional de Boxeo lamentó a través de un comunicado el fallecimiento de Lionel Elika Fatupaito, entrenador del equipo de boxeo de Samoa, en la Villa Olímpica de los Juegos de París 2024. Una noticia luctuosa que empañó la primera jornada deportiva en la capital francesa.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia. amigos y colegas de Lionel Elika Fatupaito, el entrenador nacional de boxeo de Samoa, quien falleció trágicamente", indicó el organismo sobre la muerte del técnico este viernes, en principio por un ataque cardíaco.

"La dedicación y la pasión de Lionel por el deporte han dejado una marca indeleble en la comunidad del boxeo. Su legado seguirá inspirando a las generaciones futuras. Nuestros pensamientos y oraciones están con el equipo de Samoa y todos los afectados por esta profunda pérdida", apuntó la Asociación Internacional de Boxeo.

Luafalealo Paige Talalelei, presidente del Comité Olímpico de Samoa, confirmó y lamentó también la muerte del técnico. reconocido como uno de los principales entrenadores del país que estaba en la capital francesa en la preparación del púgil Tupuola Ato Plodzicki-Faoagali.



Lionel Elika Fatupaito falleció en París



## Maialen Chourraut

## Palista española

S.P. Barcelona

Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, y Miquel Travé cumplieron el trámite de superar la primera ronda de K1 y C1, respectivamente, de piragüismo eslalon, y de sacudirse buena parte de los nervios acumulados en los últimos días para acceder a las semifinales de los Juegos de París 2024.

El pase para ambos estaba bastante asequible salvo cataclismo o sorpresa negativa mayúscula a la vista de que progresaban la mayoría de los palistas y disponían de dos bajadas para garantizar su presencia en la penúltima ronda, la criba realmente potente que dará el billete para la lucha por las medallas.

Chourraut, bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020, encaró ayer su quinta participación olímpica desde la prudencia. Con su experiencia sabía que no había que correr riesgos. En la bajada inicial quizá pecó de asegurar demasiado y no arriesgar.

A la vista de su rostro nada más cruzar la meta no le gustó nada su recorrido. No se la vio fluida. Aunque no penalizó, cometió algunos fallos en el canal del estadio náutico de Vaires-sur-



Chourraut pasó de ronda y tiene todo abierto para la semifinal de hoy // EFE

trayecto, con 23 puertas, seis de ellas de remonte, en un tiempo de 101.06, el decimoséptimo de todas las participantes. Pasaban 22. Para delirio del público apostado en las gradas bajo la constante lluvia, la francesa Camille Prigent fue la más rápida con un crono de 94.67, con el que precedió a la gran favorita, la australiana Jessica Fox (95.20), a la eslovaca Eliska Mintalova (95.67) y a Mónica Doria Vilarrubla

Marne que le hicieron cubrir el (95.93), abanderada de Andorra el viernes en la Ceremonia de Inauguración, honor del que prescindió Chourraut para mantener la concentración competitiva. En la segunda bajada la palista del Atlético San Sebastián mejoró notablemente. Un toque en la puerta dos puso el reloj a 96.33. De no haberse producido esa penalización habría sido el quinto tiempo en el cómputo general. Concluyó decimotercera. Fox ejerció de absoluta referen-

cia del estaton con una tremenda actuación para llegar a semifinales como líder con 92.18. La polaca Klaudia Zwolinska se situó tras la 'aussie' con 93.03 y Prigent, aunque mejoró hasta 93.25, perdió dos posiciones. Todo abierto para la semifinal de hoy a partir de las 15.30.

Travé, a su vez, pasó a las semifinales con el sexto mejor crono en el global de las dos mangas. Mañana, en semis, buscará la gran final.

#### Garrigós, un bronce que supo a oro

España estrenó su medallero gracias al impetu judoca. Fran Garrigós trajo, 24 años más tarde, una presea olímpica en esta disciplina. Y fue bronce, pero pareció mucho más para el mostoleño. "Me sabe como si fuese oro, porque al final es lo que soñaba. Puedes ganar 20 veces los campeonatos del mundo, pero al final una medalla en los Juegos para deportes menos mediáticos es muy importante", sentenció.



#### **EL MEDALLERO**

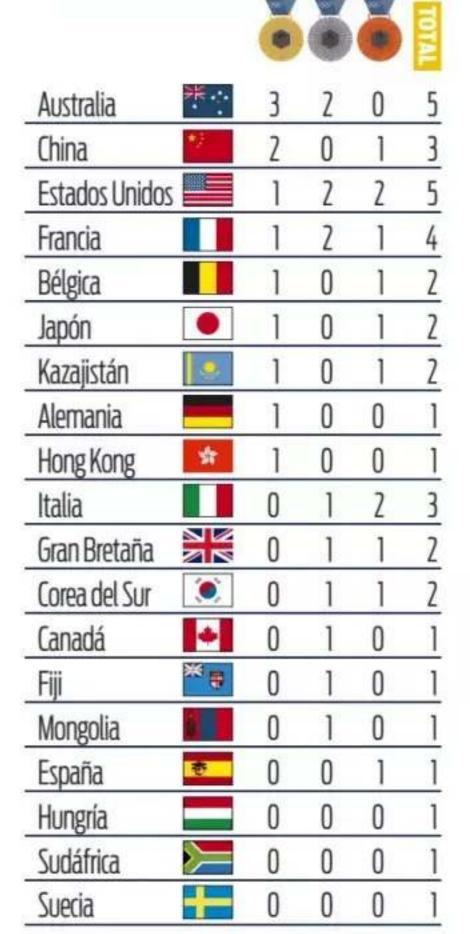

| LA AGENDA             | LOS ESPAÑOLES DE        | LDÍA    |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| Vóley Playa (F)       | Fernández/Soria         | 9.00 h  |
| Waterpolo             | España-Australia        | 10.30 h |
| Hípica                | E. Benítez/C. Díaz      | 10.30 h |
| ludo (-66kg M)        | David García Torné      | 10.36 h |
| Remo (W2)             | Aina Cid/Esther Briz    | 10.50 h |
| ludo (-52kg F)        | Ariane Toro             | 10.54 h |
| Natación (100m F)     | Jessica Vall            | 11.30 h |
| Natación (100m M)     | Hugo González           | 11.51 h |
| Boxeo (92kg M)        | Reyes Pla               | 11.48 h |
| Remo (M2)             | J. Canajelo/J. García   | 12.00 h |
| Tenis (Dobles F)      | España-Italia           | 12.00 h |
| Skateboarding (F)     | N. Muñoz/D. Terol       | 12.00 h |
| Tenis (Individual F)  | Sorribes-Krejcikova     | 12.00 h |
| Tenis (Individual M)  | Martínez-Vavassori      | 12.00 h |
| Tenis (Individual F)  | Bucsa-Martic            | 12.00 h |
| Tenis (Individual M)  | Nadal-Fucsovics         | 14.00 h |
| Boxeo (M)             | Emanuel Reyes           | 12.04 h |
| Remo (4 regatas F)    | Pilar Lamadrid          | 12.13 h |
| Vela (4 regatas M)    | Nacho Baltasar          | 12.33 h |
| Vela (3 regatas F)    | Echegoyen/Barceló       | 12.35 h |
| Hockey H (F)          | España-G. Bretaña       | 13.15 h |
| Vela (3 regatas M)    | Botin/Trittel           | 13.15 h |
| Baloncesto (F)        | España-China            | 13.30 h |
| Tenis (Dobles M)      | España-Italia           | 14.00 h |
| Piragüismo (F)        | Maialen Chourraut       | 15.30 h |
| Hockey (M)            | España-Alemania         | 17.00 h |
| Tenis de mesa (mixto) | España-Hong Kong        | 17.00 h |
| Boxeo (F)             | Laura Fuertes           | 17.06 h |
| Balonmano (F)         | España-Angola           | 19.00 h |
| Fútbol (F)            | España-Nigeria          | 19.00 h |
| Bádminton (F)         | Carolina Marin          | 19.30 h |
| Tenis (Individual M)  | Munar-Zverev            | 19.45 h |
| Gim. artística (F)    | Casabuena/Pérez/Petisco | 21.10 h |
| Tenis de mesa (F)     | María Xiao              | 22.00 h |
| Surf (M)              | Andy Criere             | 23.48 h |

MOTOCICLISMO EL JEFE DE FILAS, INTRATABLE

## Pecco gana a Márquez

El italiano se impuso en la Lenovo Race of Champions que organiza la fábrica de Borgo Panigale entre sus pilotos más destacados

#### **CRISTINA MORENO**

Barcelona

El italiano Pecco Bagnaia reivindicó su posición de jefe de filas de Ducati con una victoria en Misano en una carrera que dominó de principio a fin saliendo desde la segunda posición. Una cita que suponía el primer duelo con Marc Márquez en igualdad de condiciones, con la misma moto, y en la que el de Cervera consiguió un discutido tercer puesto.

Aprovechando el parón veraniego del Mundial de MotoGP, la fábrica de Borgo Panigale ha celebrado este fin de semana su habitual World Ducati Week, un evento que se realiza cada dos años y en el que se reúnen las grandes estrellas de la marca en un ambiente distendido, diferente al de la competición habitual.

El aliciente en esta edición era poder ver en la Lenovo Race Of Champions, el plato fuerte del fin de semana, a Marc y Pecco, futuros compañeros en el equipo oficial, compitiendo sobre la misma moto, la Ducati Panigale V4.

El italiano no quería dejar lugar para las dudas y apenas necesitó un par de curvas para liderar una carrera que arrancó desde la segunda posición, por detrás de Andrea lannone, que había conseguido la pole el viernes. El de Turín dominó de principio a fin las diez vueltas programadas para esta carrera con un mejor crono de 1.35.431. Mientras, la batalla se lidiaba por detrás.

Pese a tratarse de una carrera de 'exhibición' y con motos de calle, había mucho más en juego entre los 15 pilotos presentes, la opción de reivindicarse. Y eso lo sabía un Marc Márquez que fue durante gran parte de la carrera en la cuarta posición, lejos de Nicolò Bulega, el piloto de Superbikes que había conseguido una buena renta respecto a su perseguidor. Por delante se mantenía un lannone que ha vuelto este año a la competición tras cuatro años inhabilitado, como piloto de Ducati en el Mundial de Superbikes.

para el final Márquez intensificó el ritmo y redujo considerablemente el hueco con un Bulega que se confió demasiado. En la última curva, el catalán vio el hueco y fiel a su estilo buscó colarse por dentro. Una maniobra arriesgada que acabó con el italiano por el suelo por un posible contacto entre ambos. El enfado de Bulega fue evidente, gesticulando desde la grava mientras Marc



cruzaba la línea de meta tercero. En unas declaraciones post carrera, Márquez habló sobre el incidente. "Lástima que en la última curva he sentido que Nicolo me pasaba muy cerca y se ha caído, no he notado el contacto, pero estaremos juntos en el podio celebrando, esto es una fiesta", comentó el ilerdense, que acabó la carrera a 2.5 de Bagnaia.

Más rezagado entró Jorge Martín que se fue largo a principio de la carrera y tuvo que recuperar posiciones para ser noveno, por delante de Michele Pirro y de los también españoles Alex Márquez y Alvaro Bautista. Bezzecchi fue finalmente cuarto, por delante de Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli y Enea Bastianini.

Pecco Bagnaia doblegó a Marc Márquez en una carrera veraniega



#### SOLO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

VEN A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES BMW MOTORRAD DE CATALUÑA Y DISFRUTA DE HASTA

## 1.200€ DE DESCUENTO\*

EN UNA SELECCIÓN DE MODELOS EN STOCK

#### **¡UNIDADES LIMITADAS!**

\*Descuento de hasta 1.200 € en los modelos BMW F 750 GS, F 850 GS y F 850 GS Adventure en stock, hasta el 30 de septiembre o fin de existencias. Consulta condiciones en tu concesionario oficial BMW Motorrad. FÓRMULA I SAINZ Y ALONSO COMPARTEN LA CUARTA FILA EN BÉLGICA

## Leclerc 'hereda' la pole

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación de Spa, disputada en condiciones mixtas y con máxima intriga en pista, pero este domingo partirá undécimo por sanción. Leclerc abrirá la parrilla con Ferrari por delante de un renacido Checo Pérez

#### LAURA LÓPEZ ALBIAC Barcelona

Max Verstappen no tuvo rival en la difícil clasificación del Gran Premio de Bélgica, disputada en condiciones cambiantes, con lluvia intermitente y un asfalto muy delicado. El neerlandés fue claramente el más rápido y tras liderar en Q1, Q2 y Q3, acabó batiendo por casi seis décimas a Charles Leclerc. Para las estadísticas Max se hizo con la pole en Spa-Francorchamps, pero en la práctica será el piloto monegasco el que abrirá la parrilla este domingo, ya que el neerlandés tiene diez puestos de penalización por cambiar el motor de combustión de su Red Bull este fin de semana.

Su compañero Sergio Pérez, presionado por su bajo rendimiento en las últimas siete carreras, resurgió cuando más lo necesitaba. El mexicano fue tercero y partirá en primera fila, haciendo labor de equipo para Max, tratando de frenar a Hamilton y los McLaren.

Sábado perfecto para el líder del Mundial, que vio como el impresionante ritmo exhibido por Norris y Piastri el viernes, se diluía bajo la lluvia. La carrera, aún así, será otra historia. Se perfila en seco y aunque si hay algún circuito en el que es posible adelantar es el de Spa, ni Checo confía en que Verstappen "pueda remontar para llegar a la pelea delante" saliendo desde la undécima plaza.

Él promete emoción: "Tenemos que ser rápidos en seco. Va a ser complicado, pero lo intentaremos. Esperamos luchar con los Ferrari y los Mercedes y con un poco de suer-

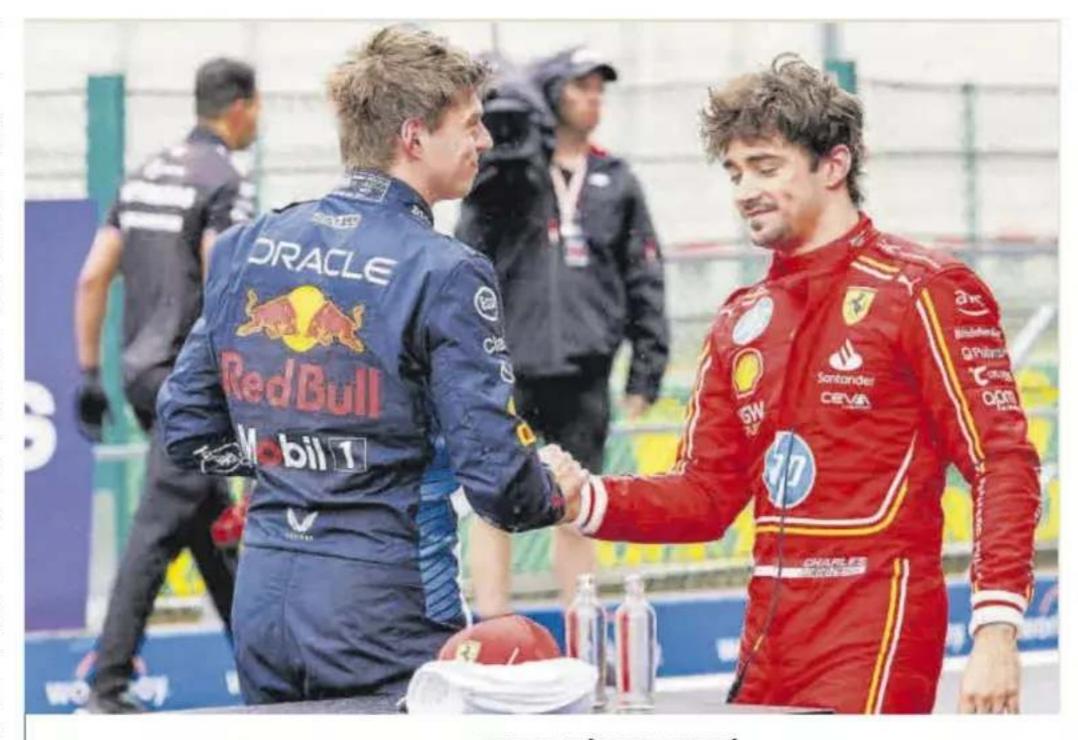

Con la segunda posición, el monegasco de Ferrari saldrá primero; Max, por su parte, mostró velocidad pero lo tendrá difícil por la sanción // EFE

te quizá podamos plantar cara a los McLaren", advirtió Verstappen. Norris y Piastri esperan que la configuración de menor carga aerodinámica, enfocada a una carrera en seco y que ayer lastró el rendimiento del McLaren en mojado, acabe dando sus frutos el domingo.

ALONSO RESISTE Carlos Sainz y Fernando Alonso compartirán la cuarta fila de parrilla. Se clasificaron octavo y noveno, respectivamente, pero ambos ganaron una posición por la sanción a Verstappen. El madrileño terminó con mal sabor de boca, después de fallar en su último intento de Q3

CHECO PÉREZ TENDRÁ **OPORTUNIDAD DE** REIVINDICARSE EN RED **BULL, HACIENDO** LABOR DE EQUIPO PARA FRENAR A MCLAREN

CARLOS SAINZ FALLÓ **ESTREPITOSAMENTE** EN SU ÚLTIMO INTENTO DE Q3 Y A ALONSO LE FALTÓ UN JUEGO DE NEUMÁTICOS

con un juego nuevo de neumáticos: "No sé que ha pasado, habrá que analizarlo, porque fue un desastre. Viendo donde está Charles, está claro que se podía ir por lo menos seis o siete décimas más rápido. Teníamos potencial para estar mucho más adelante", resumió Carlos haciendo autocrítica después de un resultado que apunta más a 'top cinco' que a la batalla por el podio: "Nunca se sabe, si empiezan a pasar cosas, iremos a por ello...".

Alonso, por su parte, supo capear el temporal en Spa. Por la mañana, en pleno diluvio, su compañero Lance Stroll le dio trabajo extra a sus mecánicos al destrozar su co-

#### **LA PARRILLA**

| GP DE BÉLGICA (QP)                 |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Charles Leclerc (Ferrari)       | 1'53"754     |
| 2. Sergio Pérez (Red Bull)         | 1'53"765     |
| 3. Lewis Hamilton (Mercedes)       | 1'53"835     |
| 4. Lando Norris (McLaren)          | 1'53"981     |
| 5.Oscar Plastri (McLaren)          | 1'54"027     |
| 6. George Russell (Mercedes)       | 1'54"184     |
| 7. Carlos Sainz (Ferrari)          | 1'54"477     |
| 8. Fernando Alonso (Aston Martin)  | 1'54"765     |
| 9. Esteban Ocon (Alpine)           | 1'54"810     |
| 10. Alexander Albon (Williams)     | 1'54"473     |
| 11. Max Verstappen (Red Bull)      | 1'53"158((*) |
| 12. Pierre Gasly (Alpine)          | 1'54"635     |
| 13. Daniel Ricciardo (Visa RB)     | 1'54"682     |
| 14. Valtteri Bottas (Stake Sauber) | 1'54'764     |
| 15. Lance Stroll (Aston Martin)    | 1'55"716     |
| 16. Nico Hülkengerg (Haas)         | 1'56"308     |
| 17. Kevin Magnussen (Haas)         | 1'56"500     |
| 18. Logan Sargeant (Williams)      | 1"57"230     |
| 19. Guanyu Zhou (Stake Sauber)     | 1'57"775     |
| 20. Yuki Tsunoda (Visa RB)         | 1'56"593(*)  |
| Zu. rum isunious (Yisanis)         |              |

che en Eau Rouge. Por la tarde, Fernando pudo cumplir su principal objetivo, llegar a O3, mientras Stroll cayó en segunda ronda. "Noveno, detrás de los equipos top, es el máximo que podíamos conseguir aquí, así que contento. Lo único que lamento es no haber tenido un juego de neumáticos nuevo en Q3", valoró. En las peores condiciones y en el circuito más técnico del Mundial, el bicampeón volvió a mostrar destellos de su clase. Lástima que el Aston Martin no le acompañe en esta aventura.

#### Williams insiste por Sainz y cita a su mánager

El periodista Thomas Maher captó una significativa imagen en el circuito de Spa-Francorchamps. En ella se veía a Carlos Sainz sénior saliendo del box de Williams después de mantener una reunión con el jefe del equipo británico James Vowles. También asistió a la cumbre el primo y manager del piloto madrileño Carlos Oñoro. Sin duda, a estas alturas Sainz júnior es el piloto más cotizado de los que están disponibles en el mercado. Aún no ha tomado una decisión sobre las propuestas que tiene sobre su mesa. "Mi

prioridad es un coche que me permita ganar", dijo el jueves, aunque visto que las opciones de pilotar para Mercedes o Red Bull el año que viene parecen cada vez más remotas, apuntó que "si tengo que pilotar para un equipo de la zona media y ayudarle a evolucionar también creo que puedo aportar". En esta tesitura se encuentran Williams, Alpine y en menor medida, el proyecto de Audi, que lleva implícito un 2025 de transición con Sauber. Vowles ha vuelto al 'ataque' para estar en pole por Carlos.

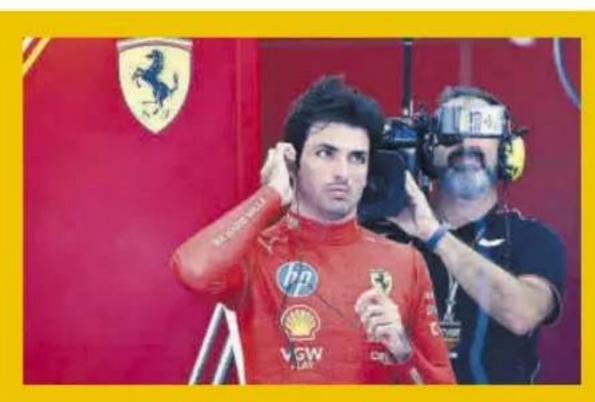

SPORT DOMINGO, 28 DE JULIO DE 2024 SPORT TOTAL | 33

**BALONCESTO** YA TIENE GANAS DE EMPEZAR

## Juan Núñez tiene clara su misión en el Barça

El joven base madrileño de 20 años ya piensa en azulgrana después de un verano 'movido' con el draft de la NBA y la selección española

#### RAMÓN PALOMAR

Barcelona

Juan Núñez, ya es, por fin, jugador del Barça después que el club blaugrana lo confirmase este viernes. Una operación que estaba cerrada desde hacía semanas, no se pudo finalmente materializar de manera oficial hasta que superase la revisión médica y firmar su contrato

#### EL JOVEN BASE MADRILEÑO DE SOLO 20 AÑOS SE MOSTRÓ EXULTANTE CON SU NUEVA CAMISETA AZULGRANA

de blaugrana para las tres próximas temporadas. El joven base madrileño de solo 20 años, se mostraba exultante con su nueva camiseta después de dos temporadas en el Ratiopharm Ulm, y ahora dar un salto tan importante.

"Es un gran paso para mí", reconocía los medios del club. "A final, me fui a Alemania para volver y jugar en un equipo grande en la Euroliga y ha salido bien, así que ahora que-



Nuñez habló para los medios oficiales del club // FCB

da ganar", comentó el base. "Con el Barça quiero pelear por todos los títulos", dijo.

#### **DIVERTIRSE EN LA PISTA**

Reconoció que su etapa en Alemania "ha ido bien. He crecido como jugador y me ha dado un punto de madurez", aseguró.

"Me gusta pasármelo bien en la pista, involucrar a mis compañeros, pasar el balón, tomar decisiones, eso es lo que me caracteriza" dijo sobre lo que puede aportar al nuevo Barça de Joan Peñarrova.

"Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, algunos ya los conozco de la selección y también los quiero conocer dentro y fuera de la pista", dijo, además de agradecer el trato recibido a su llegada. "Me están ayudando mucho para adaptarme a la ciudad", finalizó el tercer fichaje oficial de la temporada.



Mariano Haro // EFE

**ATLETISMO** 

#### Muere Mariano Haro, símbolo del atletismo español

Desde que en 2019 sufrió un ictus Mariano Haro, fallecido este sábado en Palencia a los 84 años por las complicaciones de la diabetes que parecía, era reacio a comunicarse con la prensa. En Becerril de Campos, un pequeño pueblo palentino de menos de mil habitantes seguramente nunca más habrá un atleta tan grande e importante como fue Haro hace 60 años. Tanta popularidad tuvo en su localidad natal que hasta llegó a ser alcalde entre 1999 y 2003 por el Partido Popular. Hasta que se enfadó con el PP y se pasó a la oposición, de derechas, por supuesto.

En su época de gloria deportiva, cuando se identificaba a un corredor, lejos de llamarlo 'runner', la gente le chillaba: "Mira, un Mariano Haro". Hasta una vez confundieron al legendario corredor cuando entrenaba por la Diagonal de Barcelona, antes de afrontar uno de tantos croses que ganaba con enorme facilidad. Llegó a ostentar los récords de España de 3.000, 5.000 y 10.000 metros. En una época olímpica como la actual, Haro rozó la medalla en Múnich 1972 cuando logró un cuarto puesto que se vivió con la misma intensidad como si hubiese subido al podio. Había nacido en Valladolid pero Becerril de Campos, en Palencia, era su pueblo, hasta el punto de que deportivamente lo conocieron como 'El León de Becerril'. La sala de estar de su chalet en Becerril era un museo.

#### La suerte

ONCE Sabado 27 02534 Serie: 043

#### Eurojackpot

Viernes 26 **07-11-22-26-46** 

#### La Primitiva

Sabado 27

Soles: 5-11

01-05-13-32-42-44

| C:2R:4 | Jo      | oker: 7539401 |
|--------|---------|---------------|
|        | ACERTA  | NTES EUROS    |
| 6+R    | 0       | BOTE          |
| 6      | 1       | 1.420.955,94  |
| 5+C    | 5       | 46.085,06     |
| 5      | 195     | 2.166,39      |
| 4      | 11.274  | 54,50         |
| 3      | 218.641 | 8,00          |
| D      |         | 100           |

#### **Bonoloto**

Sabado 27

10-13-16-20-29-43

C:25 R:7

|     | ACERTAN | TES EUROS |
|-----|---------|-----------|
| 6   | 0       | BOTE      |
| 5+C | 2       | 64.460,62 |
| 5   | 65      | 991,70    |
| 4   | 3.752   | 25,77     |
| 3   | 70.755  | 4,00      |
| R   |         | 0,5       |

#### Euromillones

Viernes 26

04-19-23-35-37 E: 4-8

EL MILLÓN: FFG99087

|     | ACERTANTE | S EUROS      |
|-----|-----------|--------------|
| 5+2 | 1 28      | 3.649.442,00 |
| 5+1 | 4         | 152.025,21   |
| 5+0 | 10        | 14.212,31    |
| 4+2 | 54        | 819,77       |
| 4+1 | 902       | 90,40        |
| 3+2 | 1.966     | 43,84        |
| 4+0 | 1.741     | 34,79        |
| 2+2 | 27.669    | 10,94        |
| 3+1 | 34.471    | 9,80         |
| 3+0 | 71.010    | 8,85         |
| 1+2 | 140.022   | 5,44         |
| 2+1 | 459.322   | 5,22         |
| 2+0 | 975,900   | 3,96         |

#### La 6/49

Sabado 27

02-25-29-31-38-46

| C: 21 R: 1 | Joker: 513083 |
|------------|---------------|
|            | EUROS         |
| 6/6        | 1.000.000,00  |
| 5/6+C      | 20.280,08     |
| 5/6        | 1.670,68      |
| 4/6        | 74,89         |
| 3/6        | 11,11         |
| R          | 1,00          |

#### La Grossa del divendres

Viernes 26

01275 S:7

**El Trio** 

Sabado 27 **875/092** 

**GOLF** OGLETREE LIDERA EL LIV UK

### Jon Rahm, a cuatro del líder

EFE Londre

Londres El estad

El estadounidense Andy Ogletree, uno de los jugadores llegados este año al LIV Golf, asumió este sábado el liderato en solitario en el LIV UK, undécimo torneo del circuito, y relevó en cabeza al español Jon Rahm, que este sábado cayó a la quinta plaza, a tres golpes.

Ogletree que este año llegó al LIV tras

Ogletree, que este año llegó al LIV tras ganar la Orden de Mérito de las Asian Tour International Series de 2023, completó la segunda vuelta al JCB Golf & Country Club de Rocester con los mismos 65 impactos (-6) que firmó el viernes, para 130 totales (-12). Entregó una tarjeta con seis birdies y sin fallo alguno.

Aventaja en dos al inglés Tyrrell Hatton y el australiano Cameron Smith, que llevan ambos dos vueltas seguidas de 66 (-5). A tres, con -9 en el total, están igualados Jon Rahm y el inglés Paul Casey. Rahm, que el jueves de la semana que viene participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, perdió el liderato al firmar un 70, siete golpes más de los que necesitó la vispera y con los que se convirtió en el primer líder en Rocester. Este sábado, el León de Barrika completó su vuelta con cuatro birdies por tres

ogeys

El también olímpico español, el catalán David Puig, marcha con -5 (69+68), uno menos que el castellonense Sergio García (68+70), ganador del anterior torneo, en Valderrama. El madrileño Eugenio Chacarra está al par total (72+70).

Por equipos, comparten el primer puesto el 'Legion XIII' de Rahm, Hatton, el zimbabuense Kieran Vincent (-6) y el estadounidense Caleb Surratt (+2); y el 'Smash GC' de los estadounidenses Talor Gooch (-8), Brooks Koepka (-7) y Jason Kokrak (-4) y el norirlandés Graeme McDowell (-1).



Jon Rahm, en el Liv UK // AP

#### LO MÁS DESTACADO

#### 10.30 H MAX/EUROSPORT 1

#### JJ.00. / waterpolo: Australia - España

Más JJ.00./tenis femenino, primera ronda: Petra Martic-Cristina Bucsa. (12.00, MAX). Dobles masculino: Bolelli-Vavassori - Carreño-Granollers (12.00, MAX). Hockey hierba fem., fase de grupos: Gran Bretaña-España (13.15, MAX). Hockey hierba masc.: Alemania-España (17.00, La 2). Basket fem., fase de grupos: España-China (13.30, MAX/DAZN /Eurosport 2). Balonmano fem., fase de grupos: Angola-España (19.00, MAX).

SPORT

+ Comentar noticias

+ Guardar y compartir

+ Participar en sorteos

+ Acceso a la edición digital

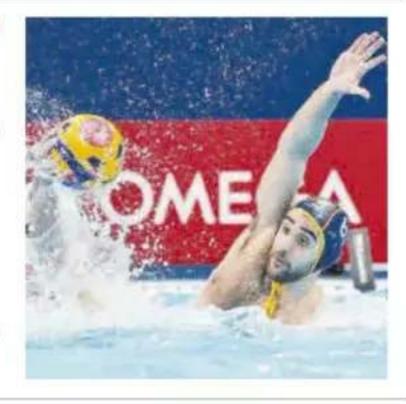

#### 19.00 H LA1

#### JJ.00. / fútbol femenino: España - Nigeria

Más JJ.00./fútbol femenino: Brasil-Japón (17.00, MAX/Eurosport 5), Nueva Zelanda-Colombia (17.00, MAX), Australia-Zambia (19.00). Francia-Canadá (21.00), Estados Unidos-Alemania (21.00). Europeo sub-19, final: España-

Francia (17h, UEFA TV/RTVE Play) Motor / Fórmula 1: GP Bélgica (Spa) (15.30, DAZN F1). Basket / Europeo sub-18, fase de

grupos: España-Finlandia

(17.30, FIBA YouTube).



#### PARRILLA DE TV

Información televisiva elaborada por OneData / comercial@onedata.es

LA SEXTA

07.45 Zapeando

10.50 Equipo de investigación.

15.00 La Sexta deportes.

15.15 La Sexta meteo.

18.00 MVT Take away.

20.45 La Sexta meteo.

21.30 Pajares & CIA.

20.55 La Sexta deportes.

01.00 Encarcelados. Brasil.

02.10 Crimenes imperfectos.

15,30 Cine. Se busca.

14.00 La Sexta noticias 1ª edición.

20.00 La Sexta noticias 2<sup>®</sup> edición.

#### **#VAMOS**

- 09.10 Soy Leyenda, Michael Laudrup.
- 10.05 Informe Plus+. 11.00 Vamos al Frontón, Master
- CaixaBank Clasificatoria. 12.05 Los Williams, del tenis al cielo.
- 13.35 Los otros.
- 14.30 El deporte y la ciencia. 15.30 Bakalá.
- 16.00 Soccer Champions Tour.
- 17.50 Informe Plus+.
- 18.50 Carreras de caballos Turf.
- 19.50 Jan Ullrich: la etapa más dura.
- 21.30 Bakalá. 22.00 Soccer Champions Tour.
- 00.00 El Barça de Guardiola. Take the Ball, Pass the Ball.

#### LA1

- 10.00 Juegos Olímpicos de París 2024. En directo.
- 15.00 Telediario 1.
- 16.00 Juegos Olímpicos de París 2024.
- 19.00 Juegos Olímpicos de París 2024.
- Telediario 2. 21.00
- 21.30 Paris en juegos. Espacio que realiza un resumen sobre las competiciones disputadas durante la jornada en los Juegos Olímpicos de París
- 22.05 La película de la semana. Black Adam.
- 23.55 Alucine, Annabelle vuelve a casa. 01.30 Cine. Tonio y Julia: coraje para

#### LA2

- 11.30 Pueblo de Dios. 11.55 El camino interior.

- 14.30 Va de verd.
- 15.00 Wild Latam.
- 15.50 Saber y ganar fin de semana.

- 18.40 Panteras.
- 20.30 Dfiesta en La 2. 21.05 Juegos Olímpicos de París
- 2024.

GOL

¡Y mucho más!

- 13.25 Página 2.
- 13.50 Flash moda
- 14.20 Planeta R express.

- 16.35 ¡Cómo nos reimos! Xpress.
- 16.55 Juegos Olímpicos de París
- 2024. España-Alemania.
- 19.40 El juego del amor.
- 23.00 Versión española. Handia.
- 00.40 Versión española. Última sesión. Garantía personal.

09.00 Los vigilantes de la playa.

legendarios. Web of Desire.

legendarios. Stranger in a

legendarios. Prodigal Sister.

legendarios. ... And Fancy Free.

21.00 COTIF Torneo Internacional

Semifinal. En directo.

23.00 COTIF Torneo Internacional

Semifinal. En directo.

00.45 ONE Championship.

de Futbol de L'Alcúdia.

de Futbol de L'Alcúdia.

18.00 Hércules, sus viajes legendarios.

Two Men and a Baby.

16.00 Hércules, sus viajes

17.00 Hércules, sus viajes

Strange World.

19.00 Hércules, sus viajes

20.00 Hércules, sus viajes

22.45 Especiales GOL.

#### TV3

- 11.55 Cuina com puguis 13.25 Atrapa'm si pots.
- 14.30 Telenoticies migdia.
  - Deportes: Dani Ramírez. 15.40 Tarda de cine. Crims al Bàltic
    - Ombres nocturnes.
    - 17.25 Tarda de cine. Crims al Bàltic: El limit del dolor.
    - 19.05 Tarda de cine. Crims al Bàltic. tu dones, tu prens.
    - 20.40 Tens un minut? Els millors moments
    - 21.00 Telenoticies vespre. 22.10 El forense, My Way.
    - 23.00 Borgen. 00.05 Animals arquitectes.
    - H Arquitectes. 00.40 Cine. Dumplin'.

ESPORT 3

#### 02.35 Noticies 3/24.

14.00 No tenim vergonya.

14.30 FIA World Rally Championship.

WRC Tet Rally Latvia.

Prova de L'Hospitalet de

Prova de L'Hospitalet de

l'Infant, Final masculina, En

l'Infant, Final femenina, En

Resumen final.

15.20 Premundial ala delta Ager.

15.32 L'home més fort del món.

17.55 Vichy Catalan Volei Tour.

18.55 Vichy Catalan Volei Tour.

directo.

directo.

19.55 ZZ.

#### **ANTENA 3 TV** 07.00 Pelopicopata

- 08.15 Los más...
- 10.10 La Voz Kids: grandes momentos.
- 12.50 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.
- 13.50 La ruleta de la suerte.
- 15.00 Antena 3 Noticias 1.
- 15.45 Deportes. 15.55 El tiempo.
- 16.00 Multicine, Una belleza para
- Multicine. Una pizca de amor. 19.25 Multicine. Un amor inesperado.
- Antena 3 Noticias 2.
- 21.45 Deportes. 21.55 El tiempo.
- 22.10 Secretos de familia.

SX3/EL33

03.00 The Game Show.

- 07.00 Love Shopping TV Cuatro.
- 08.30 Volando voy.
- 09.35 lumiuky.
- 12.00 Planes gourmet.

- 15.40 Home cinema, Twister,

- 16.58 Bricociència
- 18.20 Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir.
- 20.27 Kung Fu Panda: Llegendes
- increibles. 21.11 Silverpoint.
- 21.33 Itch.
- 20.05 Espoiler. 20.35 Futbol Modest. 22.50 Altana Bonmatí.
- 00.25 324 Esports. 00.50 Aitana Bonmatí.

#### 15.30 Cine.

- El detectiu Conan: The Scarlet
- 17.43 Yakari.
- 19.06 Els Dalton.

19.43 Els pingüins de Madagascar.

- Digna de ser salvada.
- Amics i enemics. 21.55 El grandictat.
- 22.15 Secret ancestral. 00.01 Bestseller Barcelona, el món
- de Carlos Ruiz Zafón. 00.54 Cine. La filla d'un lladre.

#### CUATRO

SUSCRIBETE

- 07.30 ¡Toma salami!
- 09.45 Volando voy.
- 11.15 Viajeros Cuatro.
- 12.05 Viajeros Cuatro.
- 13.55 Noticias Cuatro. ElDesmarque Cuatro.
- 15.25 El tiempo.
- 17.50 Home cinema, El túnel. 19.55 Noticias Cuatro.
- 20.50 ElDesmarque Cuatro. 21.00 El tiempo.
- 21.05 First Dates.

#### 22.35 Cuarto milenio. 02.40 The Game Show.

#### TELEDEPORTE 10.00 Juegos Olímpicos de París

Conexión con los eventos más destacados de esta segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con especial atención

a aquellas disciplinas en las

que participan los deportistas

Repeticiones de los momentos

más destacables de la jornada.

españoles. 22.00 Juegos Olímpicos de Paris 2024.

TELE 5

07.00 Enphorma.

13.20 Socialité.

15.45 El tiempo.

21.40 El tiempo.

Final.

Show.

02.20 IToma salami!

**EUROSPORT1** 

directo.

directo.

directo.

equipos.

16.00 iFiestal

07.15 ¡Toma salami!

07.45 Love Shopping TV.

08.20 Got Talent España.

09.55 Got Talent España.

Momentazos.

15.00 Informativos Telecinco.

21.00 Informativos Telecinco.

22.00 Supervivientes All Stars.

01.55 Casino Gran Madrid Online

13.00 Juegos Olímpicos de París

15.30 Juegos Olímpicos de París

17.35 Juegos Olímpicos de París

2024. En directo.

19.00 Juegos Olímpicos de París

20.30 Juegos Olímpicos de Paris

22.15 Juegos Olímpicos de París

23.00 Juegos Olímpicos de París

2024. Polonia-Japón. Fase de

grupos femenina. En directo.

2024. Prueba femenina por

equipos: segundo día. En

2024, Angola-España, En

2024. Segundo día. En directo.

2024. Eslovenia-Canadá. En

2024. Prueba femenina por

21.35 ElDesmarque Telecinco.

15.35 ElDesmarque Telecinco.

15.35 Territori Groupie.

BETEVÉ

- 16.00 Cinema d'estiu. La vida fácil.
- 17.45 Placa Tisner Collection. 18.00 Concert d'Inxa Brass Band.
- 19.35 Backstage.
- 20.00 BTV Noticies vespre.
- 20.25 El temps.
- 20.30 Va passar aquí. 21.00 Doc's.
- 21.25 Terra fèrtil.
- 22.00 Barcelona... i acció. Amic/Amat.
- 23.30 Última sessió. El buen pastor.
- 02.10 Horitzó Copa Amèrica.

#### MEGA

- 08.50 Crea lectura. 09.05 Vida bajo cero.
- 10.05 Cazatesoros.
- 12.45 ¿Quién da más?. 15.50 Pesadilla en la cocina
- 23.45 El Chiringuito: la cuenta atrás. Josep Pedrerol ofrece una
  - previa de los contenidos que se emiten a continuación en el programa El Chiringuito de
- Jugones. 00.00 El Chiringuito de Jugones.

#### **MOVISTAR LALIGA**

- 17.27 LaLiga Zap Internacional.
- 17.47 LaLiga Best 11.
- 18.16 LaLiga Talking Football. 18.44 LaLiga fans.
- 19.12 LaLiga Zap Internacional. 19.32 LaLiga Best 11.
- 20.01 LaLiga Talking Football. 20.29 LaLiga fans.
- 20.59 LaLiga Zap Internacional.
- 21.19 LaLiga Best 11. 21.48 LaLiga Talking Football.
- 22.16 LaLiga fans. 22.46 LaLiga Zap Internacional.

23.06 LaLiga Best 11.

#### **PARAMOUNT**

06.00 Cinexpress.

06.15 Patanegra.

11.30 Cinexpress.

- 07.05 Patanegra. 08.00 La tienda de Galeria del Coleccionista.
- 12.05 Colombo. Doble Shock. 13.40 Cine. Abigail.

15.55 Cine. Dos por el precio de una.

18.00 Cine. Corazón de tinta.

- 19.55 Cine. La hora señalada. 21.55 Top cine. Premonición
- 23.55 Cine.
- El buen ladrón. 02.05 Pata negra.

#### (Afterwards).





Súmate a nuestro equipo











Laura Martínez perdió la final de consolación y se quedó sin medalla de bronce // EFE

## JJ.00. de París: el ruido del éxito

n algunos deportes, puedes arreglártelas con mucho talento natural. En la natación, ayuda ser alto y delgado, pero no podrás ser bueno si no te esfuerzas. Existe una conexión directa entre lo que aportas y lo que obtienes. Si tienes orejas grandes o problemas para concentrarte, pero trabajas más duro que el tipo del carril de al lado, lo vencerás.

En el género de las autobiografías de deportistas, 'Beneath the Surface: My Story', de **Michael Phelps**, sobresale por su sinceridad. **Phelps** es uno de los grandes deportistas de la historia: es el atleta que más medallas olímpicas ha ganado (23 de oro, 3 de plata, 2 de bronce) y el que más medallas de oro ganó en una sola edición de los JJ.OO.: 8 en Pekín 2008. No es, sin embargo, el deportista más conocido ni el más popular. Si en una cena de amigos se pregunta a bocajarro a cualquiera por los mejores deportistas, surgirán nombres de futbolistas (**Maradona**, **Pelé**, **Messi**), baloncestistas (**Jordan**, **LeBron**), tal vez algún tenista (**Federer**, **Nadal**), incluso puede que el colega más puesto en cuestiones sociales y políticas cite a **Muhammad Ali**. Pero nombres como el de **Phelps**, **Nadia Comaneci**, **Mark Spitz**, **Carl Lewis**, **Sergei Bubka** o

Aleksandr Belov solo aparecerán tras muchas vueltas a la conversación (y unas cuantas búsquedas en Internet), si es que aparecen.

Cada cuatro años, audiencias millonarias prestan un poco de su atención a deportes que el resto del año permanecen fuera, lejísimos, del radar del interés mediático. El cuñadismo también es

disciplina olímpica, y durante los 15 días que duran los Juegos aparecen de bajo las piedras especialistas en natación, atletismo, balonmano, waterpolo, gimnasia, ciclismo en pista, piragüismo, vela, judo o tiro. Los deportistas se convierten en héroes o heroínas y son muchos los que se prometen que volverán a ver el próximo campeonato del mundo de natación y la siguiente cita de la gimnasia rítmica. Pero esto es como proponerse ir al gimnasio a principios de año: cuando se apagan las

Cada cuatro años, audiencias millonarias prestan atención a deportes que permanecen fuera del radar mediático

luces olímpicas, ya nadie se acuerda de los 100 metros mariposa, el triple salto y el ejercicio de barras paralelas. He sido injusto: no es verdad que nadie se acuerde. Hay miles de personas, muchos de ellos niños, que practican y siguen deportes

durante todo el año cuya práctica profesional permanece fuera del radar mediático hasta la gran cita cada cuatro años. Son deportes donde no se grita ni se insulta al árbitro, de entrenamientos a última hora del día tras las clases y los deberes, de competición de fin de semana en pabellones, piscinas y pistas de atletismo de barrios y ciudades medianas y pequeñas. Como la natación, en la que **Phelps** es una leyenda. Los entrenamientos de natación son extenuantes y exigentes ("estás cansado; sientes que no te puedes mover; realmente te duele todo; entonces es cuando [el entrenador] te hace nadar unas series especialmente duras", escribió **Phelps** en otro libro, 'No Limits: The Will to Succeed'), y las competiciones pueden ser crueles, en competición contra uno mismo y contra los otros adversarios. En las pistas de atletismo, los jóvenes atletas descubren sus límites y la dureza del tartán. En los gimnasios, las chicas fuerzan su cuerpo más allá de la gravedad.

Pero no hace falta ni siquiera practicar el deporte en categorías inferiores para darse cuenta de que el mundo fuera del fútbol, el baloncesto, el tenis y el motor es muy variado, divertido y popular. Cualquier domingo del año, un paseo por el paseo marítimo de Barcelona desde el Hotel Vela hasta el Fórum permite ver unos pequeños JJ.OO. amateurs: en el mar, nadadores, surfistas y veleros; en el asfalto, ciclistas y corredores; en la arena, vóley playa, fútbol playa y pádel playa; en las instalaciones municipales, pádel y natación; en los campos de fútbol, la competición infantil de fútbol 7; en pequeños parques, gimnasia y deportes urbanos; en las zonas cercanas al Fórum, baile, hip hop y breakdance...

Y, sin embargo, estos deportes tan populares en la vida cotidiana no alcanzan impacto mediático hasta que llegan los JJ.OO. ¿Falta de interés popular? No creo. Más bien indiferencia mediática y empresarial.

"Trabaja en silencio y deja que tu éxito sea el ruido", dijo **Simone Biles**, otra de las grandes deportistas de la historia. En París, escucharemos su estruendo y el de otros grandes deportistas como ella.

## LA CONTRA DOMINGO 28 DE JULIO 2024

## SPORT 45 ANIVERSARIO

## Flick y el ejemplo de De la Fuente



ansi Flick habló en su rueda de prensa de presentación de que su estilo no está lejos del de Johan Cruyff y Pep Guardiola. Una buena declaración de intenciones, pero en el Barça actual le iria bien tener referentes más cercanos en el tiempo. Este sería el caso de Luis de la Fuente. El riojano ha dotado a la Roja de matices del fútbol moderno dentro de una filosofía de juego parecida a la del FC Barcelona con

presión alta, mucho ritmo y verticalidad por las bandas. España llegó a la Eurocopa con jugadores que no tenían la vitola de estrella, pero **Luis de la Fuente** consideró que la mejor opción era crear un equipo. Involucrar a todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, para conseguir un bloque sólido y, sobre todo, con una gran implicación para demostrar que podían ser campeones de Europa.

El Barça de Flick debe tener la misma mentalidad. Por cali-

dad individual de sus jugadores quizá sería difícil disputarle la Liga al Real Madrid o aspirar a la Champions League. Sin embargo, como equipo, bien conjuntados y remando todos en la misma dirección, se puede ver un Barça resolutivo y que cumpla el objetivo de luchar por todos los títulos.

La ilusión de la cantera está asegurada con los jóvenes del equipo, pero también es muy importante tener a los veteranos comandando la nave. Así pasó en la Eurocopa con **Carvajal**, **Nacho**, **Morata**, **Rodri** o **Jesús Navas**. Fueron los primeros en dar un paso al frente cuando se requería de experiencia en situaciones difíciles.

Carvajal fue un coloso ante Alemania, Rodri puso la calma y el gol del empate en el partido que se estaba complicando

#### El alemán debe tener en cuenta cómo el riojano ha sabido crear un equipo por encima de todo

frente a Georgia o Jesús Navas aceptó el reto de marcar a Mbappé mientras le duraron las fuerzas. Nacho salió en situaciones complejas, mientras que Morata fue más un defensa que un delantero durante todo el torneo dejándose la piel por el equipo.

Está muy bien que Flick se haya

entusiasmado con La Masia, pero sin algunos futbolistas con experiencia se le puede caer el invento tanto dentro del campo como en la caseta. Sus frías palabras sobre la continuidad de **Sergi Roberto** no son una buena noticia. **Flick** debería estar informado de su importancia la temporada pasada para que el vestuario fuera una familia, pese a que los resultados no llegaban. El alemán debe también buscar otros aliados en **Lewandowski**, **Gündogan** o **Iñigo Martínez** para que los chicos de la casa no se desvien de la senda correcta.

Hoy en día no hay mejor espejo que la selección española de un **Luis de la Fuente** que ha pasado de criticado a héroe nacional.



DANI BARBEITO

#### **PASATIEMPOS** SUDOKUS

|   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   | 5 |   | 6 |   |   |   |
|   |   |   |   | 4 |   | 7 | 2 |   |
|   |   |   | 9 | 2 | 1 |   | 5 | 6 |
|   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 8 |
|   |   | 3 |   | 7 | 5 |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   | 6 |   |
| 6 | 9 | 5 |   |   | 8 |   |   |   |

| 3 |   |   |   |   | 8 |   |   | 4   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 6 |   | 1 | 4 |   |   |   |   | 3   |
|   | 2 |   | 9 |   |   | 7 |   | 8   |
|   | 3 |   |   |   | 9 |   |   | 2 5 |
|   |   |   |   | 2 |   | 4 |   | 5   |
|   |   | 6 |   |   |   |   | 9 |     |
|   |   |   |   |   |   | 5 | 9 |     |
|   | 5 |   |   |   |   | 3 |   |     |
| 1 |   | 3 |   | 6 |   |   |   |     |

| 7 |   | 3 |   | 6 | 4 |   | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 1 |   |   |   | 6 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   | 8 |
|   | 2 |   |   | 4 | 7 |   |   | 3 |
| 2 |   | 8 |   |   | 6 |   |   |   |
| 6 |   |   | 5 |   |   |   | 2 | 9 |
|   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |

| 4                         | 4               | 9                        | \$                            |                       | 9               | -6         | 9         |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 9                         | 5               | 2                        | ů.                            | 1                     | 1               | 0          | *         |
| r                         | 8               | g                        | L                             | 9.                    | 8               | ż          | 1         |
| į.                        | £               | *                        | 9                             | 4                     | 2               | 9          | 5         |
| 6                         | ä               | 8                        | 9                             | 8                     | 1               | 1          | 9         |
| g                         | ×               | 1                        | É                             | -6                    | 2               | 4          | 1         |
| 2                         | 1               | Ü.                       | ÷                             | 3                     | 9               | 1          | 2         |
| £                         | 6               | 9                        | 9                             | g                     |                 | 1          | Z         |
|                           |                 |                          |                               |                       |                 |            |           |
| S.                        |                 | 4                        |                               |                       |                 |            | 9         |
| los                       | ne<br>se        | las<br>cu                | ca                            | szill.                | as<br>de        | V21        | 69        |
| los                       | ne<br>se<br>ad  | las<br>cu                | car<br>adi                    | szill<br>ros          | as<br>de<br>ifr | yar<br>99  | e9<br>del |
| los<br>udr<br>19,         | ne<br>ad<br>sir | las<br>os,               | ca<br>ade<br>co               | szill<br>ros<br>en c  | as de<br>ifr    | 99<br>35 1 | e9<br>dei |
| los<br>ele<br>Q<br>rec    | ne<br>ad<br>sir | las<br>cu<br>os,<br>a re | car<br>adi<br>co              | szill.<br>ros<br>en c | as de ifra      | 99<br>35 1 | e9<br>dei |
| los<br>ele<br>Q<br>rec    | ne<br>ad<br>sir | las<br>os,               | car<br>adi<br>co              | szill.<br>ros<br>en c | as de ifra      | 99<br>35 1 | e9<br>dei |
| los<br>edir<br>edir<br>en | ad<br>sir       | las<br>cu<br>os,<br>a re | cat<br>add<br>co<br>spe<br>un | sell cos              | as de ifra      | 99<br>35 1 | e9<br>dei |